



Disp. 23.

(Testo pag. 48) Prezzo l. n. it. 1.

OPERE EDITE E INEDITE

203.6. = 30

# G. B. NICCOLINI

RACCOLTE E PUBBLICATE

CORRADO GARGIOLLI.



CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI.

1863.



## OPERE EDITE ED INEDITE

DI

## G. B. NICCOLINI.

TOMO IV.



203.6. 2.30

## OPERE EDITE ED INEDITE

DΙ

# G. B. NICCOLINI

RACCOLTE E PUBBLICATE

CORRADO GARGIOLLI.

LOMO IA"



### MILANO.

CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI. 1863. Proprietà letteraria di Maurizio Guigoni, con diritto di traduzione.

TIPOGRAFIA DI M. GUIGONI.

## POESIE

## G. B. NICCOLINI.

VOLUME UNICO.





## POESIE

nr

# G. B. NICCOLINI

RACCOLTE E PUBBLICATE

DA

## CORRADO GARGIOLLI.

VOLUME UNICO.



## MILANO.

CASA EDITRICE ITALIANA DI M. GUIGONI. 1863.

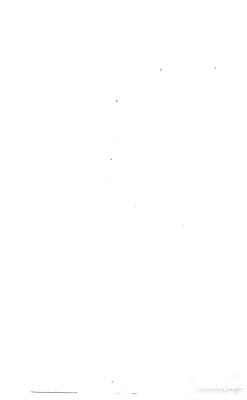

## PARTE PRIMA.

# CANZONIERE NAZIONALE.

### A CHI LEGGE.

Del modo in cui nacque il Canzoniere nazionale di Giovan Batista Niccolini, abbiamo altrove i ragionato in guisa che per dare a chi legge un concetto esatto e generale di questa prima raccolta di versi, non sapremmo far meglio, secondo l'umile nostro ingegno, che riferire più concisamente quelle considerazioni.

Allorchè parve nell'anno 1848 che dovessero cessare le inestimabili sventure d'Italia, e che in universale s'iniziasse un nuovo e prosperoso ordine di cose, si diè il nostro poeta, lasciando di attendere, come pressochè sempre avea fatto, alle Tragedie (l'ultima delle quali, vasto poena drammatico, FILIPPO STROZZI, degno pe' sensi altissimi dell'autore del Nabucco, dell'Antonio Foscarini, del Gio-

ranni da Procida e dell'Arnaldo da Brescia, era apparso nel 1847), si diè a celebrare le magnanime imprese, e le speranze di quel breve tempo felice, e proseguì in appresso a cantare gl'infiniti guai che succedevano; eleggendo il genere di poesia, che meglio rispondesse allo stato dell'animo suo, e ai diversi e moltiplici avvenimenti.

Raccogliendo e pubblicando in parte que' versi con qualche altra poesia, scritta dal Niccolini, molti anni or sono, per fulminare la bassezza, l'iniquità, la viltà crudele, l'insano e mostruoso orgoglio di alcuni governi, e per ferire in ispecial modo la mollezza e la nullità, in cui erano caduti gl'Italiani, mentre d'altra parte si affaticava egli colle splendide fantasie drammatiche di sollevarneli e richiamarli all'antica via; meditando tutte queste poesie colle Tragedie e facendone diritta stima, si vedrà in tanti componimenti come un'opera sola. nella quale la grandezza e l'instabilità, le sciagure e le glorie dei fati umani, e perciò singolarmente della nostra maravigliosa patria, si ritraggono, e si scolpiscono o si colorano in pagine immortali. Da Roma latina, vincitrice dei Cimbri, 2 e che reca per tal modo salute all' Europa e al mondo, annichilando la feroce barbarie; dalla Lega Lombarda, dai primi forti conati d'Italia e di Roma cristiana per iscuotere il doppio importabile giogo degli abborriti stranieri e dei profani sacerdoti, e ricondurre la religione alla divina bellezza del suo principio; dal Vespro Siciliano, dalla discesa di Carlo VIII, si distende il poeta fino a Napoleone I che dà principio a nuova età, <sup>5</sup> e vince pure precipitando dal soglio, i vili illustri, <sup>6</sup> e coll esempio sta fra Iuomo e i suoi tiranni, <sup>5</sup> a Napoleone che fatidicamente grida presso il nostro tragèdo:

#### Ed ogni re sempre m'aspetti e tremi. 6

E dal sublime Corso, intesone e celebratone l'estremo sospiro, passa il Niccolini, trascorrendo gli anni infelici e abbietti della Restaurazione dopo il 1815 in Francia e in Italia, al tentato risorgimento del 1848, ai nuovi orribili danni e al certo risorgimento o rinnovamento, 7 al quale la Provvidenza con benigno consiglio destinò la generazione presente.

Noteremo, per discendere ai particolari, che mentre il Niccolini esaltava nel 1848 i gloriosi e listi eventi dell'Italia che rinasceva, non si rimanea con profondo avviso di temere amando, e (senza che ricordiamo a chiunque ha letto l'Arnaldo da qual parte gli dovesse il Risorgimento apparire mirabil gigante col piè d'argilla) indirizzavale nella sua modesta solitudine, sapienti consigli di star congiunta, di porsi tutta a combatter gli Austriaci, di non sognare per vani fantasmi, di non credere a patto infido, a vane promesse e a male arti; e prevedea gl'imminenti pericoli, e le sciagure che ci sovrastavano, onde si chiariva non meno savio politico che caldo poeta. § E quando l'Italia perdè la speranza dell'altezza, alla quale dapprima tornava pronta e animosa, e prese di nuovo l'aspetto di una stupenda infelicità; e si accumularono tutti i mali

### Nel bel paese che ogni ben produce, 9

il Niccolini, chiuso vie più in sè stesso, nel forte dolore e nell'ira magnanima continuava a cantare liricamente gli affanni d'Italia, i dispregje gli strazj nefandi;
e sempre fedele alle sventure di cessa, non lasciò
mai di scrivere, ora sperando e or disperando; ma
alla perfine trionfando in lui la fede in migliori destini per la patria, e nel comune progredimento.
Così egli raccolse nel Canzoniere tutti i secreti gemiti e le imprecazioni sommesse, che potessero
udirsi nel bel paese, i varj italici affetti, l'universale dolore e furore. Cessate le pugne gloriose
e pie, e tolte alle destre italiane le armi già liberatrici, o rese inutili, proseguì il gran Toscano a
combattere coi versi, e fece pure un'immortale
vendetta.

Qui si pare che il Canzoniere di lui ha un'importanza speciale e singolarissima come lavoro autobiografico, come narrazione d'intimi sensi sublimi, come specchio della mente e dell'animo del poeta. Non passò giorno ch' ei non fremesse o non lagrimasse sulle nostre sorti: e spesso odi quasi scroscianti folgori d'ira contro gli oppressori, e ammiri versi con modi ognor più eletti ed efficaci, con immagini e parole direi tonanti; tal volta appena un limpido raggio di luce benigna ti conforta in giorno procelloso e cupo; tal altra, come un bel sereno che rompa le nubi, ti allietano preziosi e dolcissimi auguri di futura grandezza, di general prosperità, di pace e di amore universale, che si adempiranno malgrado degli oppressori e delle parti che vi fanno contrasto. E a tutto il Niccolini ponea mente; e negli avvenimenti d'Italia e d'Europa, nei molti fatti di più o men rilievo, e anche negli indizi e in quanto recasse la fama, si occupava assiduo: quindi le alternative fra il timore e la speranza, lo sgomento e la fiducia, fra i teneri e i fieri affetti; quindi il dolce esortare e il terribile sferzare. il dar lode a ogni atto di patria virtù, il maledire ferocemente chiunque il patrio decoro contaminasse; quindi il volgersi al passato, e, rispetto al presente, aggirarsi in questa e in quella regione, come per chiedere ne' varj tempi e luoghi consiglio, aiuto,

soccorso, o a trarne argomento a farsi per disperazione securo; secondo lo stato diverso dei popoli d'Europa aprir l'animo al sorriso di chi confida per il proprio paese, o compiangersi amaramente della fugace e non fondata gioia da lui nudrita: quindi il temprare la cetra a grate melodie, o quasi usarne a vibrar colpi di flagello. - Ma la civiltà cristiana, cosmopolitica fra tanti guai ed eccessi, deplorati dal poeta disdegnando e fremendo, si affaccia ad ogni poco all'occhio della mente, come armonia universale e vincitrice infallibile, sebbene paziente, del male che sì contrista e abonda. Nulla è pretermesso nel Canzoniere: si combatte il dispotismo come la licenza, il monarca come la plebe; si conciliano l'autorità e la libertà, il trono e le franchigie, le varie forme di buon reggimento: i diritti di tutti son tutelati e commendati per sacri; si brama la partecipazione di tutti alla gentilezza, alle utili e nobili fatiche; l'equa diffusione di ogni bene, la carità civile operosa verso i poverelli è raccomandata con semplice e calda poesia, siccome grandemente si raccomanda la reverenza e la venerazione all'ingegno e al valore. Le virtù domestiche vi consuonano alle virtù cittadine: si benedice la donzella pudica, la sposa, la madre: e gli uomini, amanti fra loro, son posti in vivo commercio di affetti colla natura bellissima, ritraendocela con pennello degno di chi aperse gli occhi al nostro Sole e sul giardino d'Italia.

> Questo dolce d'Italia aer sereno Reca a ogni alma la gioia...

Cosicchè il Niccolini nel Canzoniere, avendo quasi creato per opera della sua immaginativa coi più lugubri colori un inferno sulla terra pei nemici d'Italia e del vivere umano e gentile, va figurando in appresso e dipingendo soavissimamente una deliziosa e ineffabil vita, tutta armonia, luce ed amore, un terrestre paradiso, dal quale non saranno esclusi pur quelli che ci opprimevano, poichè a loro

Una destra stendiam, ma vincitrice. 10

Il Canzoniere ha pertanto un lato generale, cosmopolitico, e per le intrinseche ragioni della civiltà, che tutto comprende e tutto collega; e perchè l'Italia, più che ogni altra nazione, ha universali attinenze, o vogliasi considerarla dapprima civilmente e moralmente qual regina e madre di tutti i popoli, come quella che gli ha nudriti, allevati e indirizzati al conseguimento d'ogni bene; o si rappresenti, secondo vien poi fatto al poeta, qual mendica che

NICCOLINI. Poesie.

a tutti si volge, e già invano, qua e là, ebbe ricorso. E l'Italia è invero la donna sempre cantata dal Niccolini:

> La Donna, a cui si volge il mio pensiero, E da questa giammai non si diparte, È l'Italia, che un di libera io spero, E di dirne le glorie a parte a parte. <sup>44</sup>

E il magnanimo scopo di lui fu, in modo di lui degno, espresso nei seguenti versi:

> Saria felice, se potesse il canto Rendere questi mostri al patrio geio: Ma non concesso a questi carmi è tantol

Per fermo è stato il Niccolini primo guerriero d'Italia sotto il vessillo delle Muse. —

All'ideale che abbiamo esposto per sommi tratti, mirava per fermo nel Canzoniere l'autor nostro, e se l'età, i mali e la morte non lo impedivano, l'opera sarebbe d'assai men lontana che non è, dal segno prefisso. E venendo ora alla parte prosaica della edizione, non istaremo a ripetere che abbiamo posto nel raccogliere e dar fuori queste poesie, come sempre nelle cose del Niccolini, ogni cura e diligenza; il lettore, speriamo, se ne accorgerà da sè. Sol vogliamo pregarlo di non portar giudizio del Canzoniere che avendo l'occhio ai tempi, e studiando.

di quanto ne pubblichiamo, le parti nel tutto e il tutto nelle parti, secondo la gran legge dell'armonia, che nasce pur dalle idee e dagli affetti tenzonanti e discordi. Forse alcuni versi che non parrà stieno bene, saranno, dopo una meditazione più attenta, approvati per quelli che precedono e per quelli che seguono. Fra i diversi e molti consigli, c'era forse da trovarsi mal sicuri e impacciati, se non ci fossimo proposti di seguire con reverente amore la volontà del sommo estinto; 12 al che non può muoversi al postutto buona e valida obbiezione. Aggiungeremo del rimanente che ci siamo prescritta una rigorosa parsimonia, dilungandoci in questo dalle intenzioni del poeta: ma pongasi sempre mente, che sì fatta raccolta è cosa nuova e pellegrina principalmente nel suo beninsieme : si ponga mente ai tempi nostri e all'opportunità di fornire ogni specie di documenti per la storia intima della patria; si ponga mente all'autore e all'importanza di tali scritti per chiarirne, più che l'eccellenza dell'ingegno, la singolare magnanimità del cuore; si ponga mente infine alle convenienze di un'edizione prima e compiuta. Certo questo Canzoniere, avendo noi serbato diligentemente le date ove le scrisse il Niccolini, avrà per molti, oltre la dilettevole novità, l'attrattivo e l'utilità di un epistolario e di un'autobiografia, e ciascuno quasi converserà col poeta, o assisterà a' suoi generosi soliloquj. Tale opera riuscirà insomma, se questo modo è concesso, un calendario civile, ovvero, conchiudendo, un diario o albo politico in versi, dettato da un gran cittadino.

Le poesie che or pubblichiamo son tutte inedite, tranne un canto su Dante (canto divino, e splendido augurio del risorgimento italiano, non ancora ben noto, perchè non trovasi nelle edizioni del Le Monnier), e pochi sonetti (come sarebbero La bandiera italiana, Le cinque giornate di Milano, Montanara e Curtatone); i quali abbiamo dovuto ristampar qui per l'ordine conveniente degli alti ed affettuosi pensieri. Per la qual ragione stimiamo pure sia d'uopo che il lettore, affine di giudicare appieno del Toscano, vegga del pari il prefato saggio delle poesie nazionali, da noi date alla luce, vivente l'autore, nel 1859, libro che porge, per così dire, il sunto o l'epilogo dei concetti politici del Niccolini negli ultimi tempi, e offre notevoli documenti per esporre la sua mente civile; libro che per varie circostanze e per il vivo impulso all'unità italica, che intese a dare in Toscana, meriterebbe diventare storico, come altre opere maggiori del gran poeta, e come l'Indirizzo con cui presentavalo all'eroico Vittorio Emanuele, I canti sulla Nazionalità e sull'Italia risorta, e tutti i sonetti non ristampati qui, s'intrecciano con quelli

del presente volume, e, leggendoli, si vedrà per poco la pagina dove debbono collocarsi.

Degno principio a tutti i versi di G. B. Niccolini è l'Eroide sublime di Napoleone a Sant'Elena (compimento storico della mirabil tragedia Nabucco, e della grande epopea napoleonica), terzine, che Vincenzo Salvagnoli citava spesso a memoria, bramando di vederle alfine rese di pubblica ragione. Il Napoleone a Sant'Elena fu inspirato da quella Musa italiana che già dettò al Niccolini il Nabucco e ad Alessandro Manzoni la prima ode del secolo. -Queste terzine e le altre Per la querra fatta alla Costituzione di Napoli e sull' Origine della Casa d'Austria, ricorderanno agli ammiratori del poeta i primi allori da lui colti nel poemetto elegantissimo La Pietà e nella tenera epistola di Saffo a Faone, pur composte nel metro di Dante. 45 - Nei molti sonetti 14 il Niccolini, che ne ha pur lasciati alcuni dell'età giovanile, trovò, seguendo le tradizioni della lirica italiana, la forma naturale, più acconcia e pieghevole ai rapidi e successivi commovimenti dell'animo suo, disceso dalle generiche e stupende contemplazioni storiche allo studio pratico della politica e alle assidue cure di veder tosto risorgere a vera grandezza l'Italia.

Daremo a suo luogo alcune note lasciate dall'autore e altre rilevanti notizie speciali, richieste a



meditar più addentro tutta la raccolta, e in ispecie a comprendere più fruttuosamente que' versi che chiamar potremmo, terminando il nostro discorso, le memorie poetiche di G. B. Niccolini e dell'Italia sua.

Luglio 1863.

CORRADO GARGIOLLI.

### NOTE.

<sup>1</sup> POESIE NAZIONALI: Pirenze, coi tipi di M. Cellini, alla Galileiana. 1859; p. 1-16; cons. p. 77-94.

The tragedia Mario et Cereau, nella quale il Niccolini per l'ultima volta in su la scene mosse guerra al tiranni stranieri, vonne alla luce nell'anno 1838 coi tipi di F. Le Monnier. Vodi in quella edizione A cett Leoos, p. 7-17; e nelle Opere edite indici che sitamo pubblicando, cons. A cett Leose, p. XVI, No.

Nabucco; Atto V, Sc. ultima.
 Ib. Atto I, Sc. 4: lo stesso modo usò l'Alfieri contro i pa-

trizj nella Virginia.

5 Nabucco: Atto V. Sc. ult.

4 lb. verso ultino. — Questo verso fa scritto dietro un celebre ritratto di Napoloneo I dal padre di Napoleneo III. Degno omaggio è stato reso all'immortale poeta da un nipote del sommo guerriero: accenniamo alla splendida versione in francese del Nabacco, nobil fatica del principe Pistro Napolenoo Bonaparto. (Paris; Imprimerie administrative de Paul Dupont, Rue de Grovelle, Sanit-Honort, 45: 1801). Egli così termina:

> Et les rois trembleront de voir lever le jour Où, pour les vaincre encor, je serai de retour.

Ed. cit., p. 194.

<sup>2</sup> Che i nuovi felici rivolgimenti incominciati in Italia nel 1859, si debbano in senso pit stretto e rigoreso chiamare rinnocamento, è tanto più coaveniente, isquantoche tal vocabole, adoperato da Vincenzo Gioberti nella grande opera che profetò e preparò questo veramente nuovo periodo dell'italiano riosgimento, è stato coasacrato da Cammillo di Cavour colle memorabili parole « dermo all' Raila il rinnocamento idate dal Gioberti »: vedi i Documenti sul Conte di Cavour, pubblicati recentemente a Torino dal signoro N. Bianchi.

<sup>8</sup> E' son proprio singolari alcuni riscontri delle opinioni politiche del Niccolini con quelle di altri illustri Italiani, ne' quali certi critici non iscorgevano che avversarj di lui, ignorando o dimenticando che tutti i buoni hanno cooperato per vio diverse, ma con secreta armonia, al riscatto d'Italia.

9 Verso tratto dal Canzoniere presente, e che vale, a parer nostro, molte pagine.

<sup>10</sup> Altro verso del Canzoniere: qui si ricordi il lettore del verso famoso del Giovanni da Procida;

Ripassi l'Alpi e tornerà fratello.

11 In altri sonetti scrisse il Niccolini:

La Donna che vagheggia il mio pensiero, E' Libertà ch'io giovinetto amai. ecc. ecc.

e:

Sia per l'Italia sventurata e bella Ne' miei liberi versi il primo amore, ecc, ecc.

<sup>12</sup> Molto et compiaceva di questi versi il Niccolini, o rileggendoli e recitandoli spesso, ne scriveva o dettava correzioni e miglioramenti. Giudichi il lettore se il poeta a ragione se ne compiacesse, o fosse invece cadato in un difetto assai frequente eziandio ne grandi comini, che è di apprezza più le cose proprie di minor pregio. S' egli ancor vivesse, avremmo dato fuori un numero molto maggiore di sonetti. — Ad ogni modo, come testamento de' sensi magnanimi di G. B. Niccolini, il Canzoniere sarà accolto con reverenza da tutti gl'imparziali; e alla peggio non vi sarà altro male che di non ristamparlo mai (il).

che non par probabile, nè vogliamo preoccupare la sentenza definitiva di quelli,

#### Che questo tempo chiameranno anticol.

o di non riatamparlo tanto presto. — Si consideri per ultimo che in tal raccolta riuscivano inevitabili parsechie ripetizioni; e che tanto le lodi quanto i biasimi, debbono in generale intendersi con discrezione, avendo l'occhio, come avvertimmo, ai tempi diversi, e al tutto di cui son parte.

<sup>13</sup> È noto che Ugo Foscolo disse che trovava nella Pietà gli spiriti di Dante e la voluttà del dolore. I Ippolito Pindemonte affermò che quella cantica non si poteva lodare abbastanza.

14 Uno de' critici più eleganti ed arguti che abbia la Toscana scrivea de sonetti, pubblicati nelle Poesie Nazionali: « Non dubitiamo dichiarare trovarvisi, prendendoli tutti insieme, fluidită, limpidezza, semplicită; una prontezza mirabile nei trapassi; un'armonia dolce e pacata, e talora forte e impetuosa; un modo di significare con eletto e nuovo linguaggio alcune cose comuni o lontane dal volgo, e non ancora degnamente nominate (come sarebbe il Telegrafo); una moltiplicità di argomenti, e una varietà corrispondente nel colorirgli; quindi amore schietto e fervente pel popolo, e adorazione per la libertà, e un sacro furore contro i nemici di questa, e un odio intenso agli oppressori di quello: finalmente nell'estremo orizzonte del gran poeta, il regno dell'amore e della giustizia, della pace, della egualità, della fratellanza. . . . . . Che fece adunque il Niccolini? Il Niccolini trasse il sonetto a' suoi antichi principi. lo terse d'ogni superfluità nelle acque purissime della poesia del trecento, ecc., ecc. » Ci spiace di non poter riportare questo scritto per intero: citammo i giudizi di F. D. Guerrazzi e di Luigi Muzzi nella Prefazione generale; p. XXX, XXXI.

NICCOLINI. Poesie.

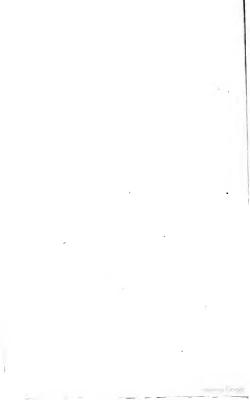

# NAPOLEONE A SANT'ELENA.

Non alle reggie antiche, ove si cela De' miei nemiei la viltà beata, Ma vèr lo scogiio, a me prigion, gli sguardi Voigerà l'universo, e più che i Numi Con tardi voti invocherà Nabucco.

NABUCCO (Napoleone); Atto V, Sc. ultima,

## AL CONTE TERENZIO MAMIANI

## Ministro d'Italia in Grecia.

Voi lamentate, illustre signore, nel discorso bellissimo premesso l'anno 1857 alla ristampa in Firenze delle vostre eleganti e dotte poesie, fra cui si trovano le Eroidi di Antonio Oroboni e di Boezio: « Non so il perchè, ma dipoi la famosa lettera di Eloisa ad Abailardo, dettata dal Pope e in più lingue traslatata, non conosco scrittore insigne a cui piacesse di scrivere Eroide. »

Io vi offro questa epistola di Napoleone a Maria Luisa del nostro gran Niccolini, e spero che vi riuscirà gradita e come poesia stupenda, e come memoria del tempo, nel quale foste giovinetto a lui raccomandato da Paolo Costa: di che, e d'altre cose nobili e leggiadre, vi piacque intrattenermi si amabilmente nella visita che vi feci, or son pochi giorni, sull'amena collina di Torino. A me Voi, scrittore e filosofo, che ho ammirato fin da'miei più teneri anni, concedete colla squisita cortesia che vi adorna l'ingegno, di manifestarvi con questa offerta, anche pubblicamente, la mia profonda e affettuosa reverenza.

Luglio 1863.

CORRADO GARGIOLLI.

## NAPOLEONE A SANT'ELENA.

Roistola a Maria Luisa.

Sotto altro cielo prigionier famoso, Ma de' soggetti miei memoria e cura, E lor presente quanto più nascoso;

Stupor d'Europa nella mia sventura Come nei lieti dì; pensier de' regi, E sogno eterno della lor paura;

Donna, io ti scrivo: ha pel maggior dei pregi L'esser mia sposa il tuo sublime orgoglio? Ah le nostre sventure adori o spregi?

Non piango io qui, perdita lieve, il soglio; Ma l'opra che tentai: meco perite, Fati di mille età, su questo scoglio! Tronca il folgore sol le penne ardite D'aquila, a cui piace fra i nembi il volo, Nè man si vanta delle sue ferite:

Così fui vinto dal rigor del polo, Non dall'armi dei re: tanto m'alzava, O mortali, su voi, che ognor fui solo!

Potea seguirmi la superbia ignava Dei re, scossi dal sonno, eterna plebe, Cui molta notte l'intelletto aggrava?

Benchè fésse retaggio al par di glebe Sull'Istro ogni mortal, quando, me vinto, L'alme contò, se l'alma hanno le zebe;

Dirmi tiranno osò chi giace avvinto Da sì turpi catene! e fra regali Tenebre maledice al Sole estinto!

Soffrite il giogo, o nell'infamia uguali, Del freno ch'io reggea genti sdegnose, Chè mai non s'erra in disprezzar mortali.

Coll'immenso Oceàno invan m'ascose I suoi ludibrj Europa: oh stolta brama! Leggo dei regi le viltà fastose Dove i trionfi miei scrisse la fama... Del Tamigi il Vitellio (e l'alma gode) L'infida moglie, e più sè stesso infama.

Breve gioia! Un pensier tosto mi rode: Arbitro è il vile della nostra sorte: Son lion che mirando il suo custode,

Non frange, ma suonar fa le ritorte.... Già nel suo cor la danna il veglio osceno Che l'odia, e l'odio dei tiranni è morte.

Non vive occulto foco in questo seno? Forse destin conforme a lei prepara, E in me prova il poter del suo veleno.

Soffrir saprò: sol dal dolor s'impara! Prometeo nuovo in maestà tranquilla Io poso qui: fia questo scoglio un'ara:

Ma Giove almeno l'immortal scintilla Tôrre all'uom non osava; ogni tiranno Or s'affatica onde ritorni argilla! —

Francia, prima cagion del nostro affanno, Francia, patria dei prodi, oppressa giace Sotto i superbi che morir non sanno.

NICCOLINI. Poesie.

Onta e catene: ecco dei re la pace! Dannan di tante imprese ogni memoria: E calca i nostri allori un piè fugace.

O ministre di fulmini e di gloria Aquile altere, che in remote arene Traeste il carro, che segui Vittoria;

Deh qua volate! Il noto fren già tiene La man, che non perdea l'antico vanto. Pur gloriosa nelle sue catene:

Già Francia io sveglio di mie trombe al canto, E i prodi, onde men duro ebbi l'esiglio, I prodi miei.... polve, memoria e pianto!

Lo Scita all'ombra del rinato giglio Spense il valor di Francia, e dal suo gelo Ai re promette eternità d'artiglio.

Hanno alfine i Tiranni il lor Vangelo! Esul di Francia, che al suo Re s'atterra, Scegliesti, o Libertà, d'Iberia il cielo?

Guerra io ti mossi un dì, ma nobil guerra, E i fasci tuoi troncò brando temuto, Che'i re percosse e soggiogò la terra. Certo il tuo nume in ogni sen fu muto, Chè di più rei tiranni un'ostia io sono, E me punir dovea l'acciar di Bruto.

O Dea, sull'Ebro la tua voce è tuono Che fa dei regi impallidir le labbia: Già gli svenavi; or gl'incateni in trono.

Deh quali sogni la regal tua rabbia, Quando in breve sopore i ceppi scoti, Mostro novello, a cui la reggia è gabbia!

Se vincer vuoi d'ogni vendetta i voti, E lo scettro rapito un dì riprendi, Interroga il furor dei sacerdoti.

Già gl'istrumenti di Gusmano orrendi S'offrono ai baci dagli altari istessi: Tu colla man sanguigna i roghi accendi.

Non v'ha parole, non v'ha gridi espressi. Mentre del Nume e del dolor la Madre Dà lunga morte e più feroci amplessi.

Dai sette colli di tue vili squadre Benedici i delitti, o di ragione Tiranno imbelle, e d'ogni fola il padre! La fine intanto della gran tenzone In reggia mal sicura aspetta e trema, O re men schiavo nella mia prigione.

Tanto lo scita Imperator ne frema, Che fra i suoi geli tirannia ritiene, Che mandi schiavi dall'Europa estrema.

Non v'affacciate ai monti di Pirene, Ombre dei Franchi a sgomentarli intese: E libertà la terra abbia, o catene!

E dal tartaro suon l'orecchie offese, Francia si desti! Ahi la speranza è folle! Chè l'eco sua barbare voci apprese.

Come serpe non vista, e il capo estolle Tra famose ruine edera vile, Crebbe la Russia, in cui barbarie è molle;

La Russia, ove sì l'uomo è fatto umile, Che schiavo ed uomo nel sermon natio Con ugual voce espresse il cor servile;

Che fra paure eterne, e schiavo, e pio L'ara col trono ognor confonde, e crede Iddio tiranno, e ogni tiranno un Dio. Costei ne' campi, ove io regnai, succede, Feroce ïena che, il lion lontano, Viene il sangue a lambir dell'altrui prede:

Ma tronca l'ali dell'orgoglio insano, Che sognar fece ai tumidi Britanni Sull'Europa regnar dall'Oceàno....

Fra i ceppi è gioia il numerar gli affanni, Che tu soffri, Albione: è l'onta il frutto Dell'oro infame, che comprò tiranni.

Discordia e molta immagine di lutto In te già regna, e povertà gastiga La razza avara, per cui l'oro è tutto:

E tace vinta da perpetua briga La libertà; nè più co' vizj suoi A te l'aride vene Europa irriga.

Dell'auro corruttor sui liti eoi Non è la fonte ai tuoi nemici occulta; E un di vendetta avranno il mondo, e noi.

O vile ancor nelle vittorie, esulta Di Francia ai danni, ed alle mie sventure, Come d'un tempio alle ruine insulta. Non son del fato nel volume oscure Tue sorti: il di dell'imprecate pene Lasciò gli abissi dell'eta future.

Chi dei tiranni la ragion sostiene Fia schiavo, e tosto; ah t'arda il proprio foco. Regal fucina d'europee catene!

Qual merce in libra, e come dado in gioco, Stimi ogni patto: or coll'odrisia luna Il liopardo sta come in suo loco.

Ma l'armi invano e i tradimenti aduna Del Greco ai danni: è libertà sì forte, Che più non teme di servil fortuna:

Chè sceglier fra la vita e le ritorte L'ira non lascia di leal tiranno, Nè dà perdono più crudel di morte

La clemenza di Cesare alemanno..... Austria fatal, nido ai tiranni e ai vili; Tu prepari un atroce e lungo affanno

Nella cuna dei forti e dei gentili, Nel suol c'hai tante volte insanguinato, E a cui glorie non fur pari o simili!— A che percorro delle genti il fato, E disprezzo, pietà, sdegno mi tiene, Nè so fra le sventure esser privato?

Stolto! qual forza l'Ocean trattiene, O arresta al Sol, fonte di luce, i rai? Ah per lo spirto mio non v'è catene!

Nell'infinito, ove coll'alma entrai, Pria ch'io mi perda, a riguardar mi poso La strada, ov'altri corse, ed io volai:

Pur sullo scoglio in ogni età famoso Pel nostro esiglio, doma il cor virile Or affetto di padre, ed or di sposo.

Se non chiudi nel seno alma servile, Pianger tu devi in solitario letto, La maggior del tuo sesso o la più vile.

Ah se memoria dell'antico affetto Più non ti parla, ti soccorra orgoglio! Chi strinse mai maggior mortale al petto?

Che val che mi ritenga in questo scoglio L'ira dei vili dal mio piè calcati? -Qui son più grande d'ogni re sul soglio.



Nei dolci dell'amor giorni beati Tu prima, o Donna, palpitar sentisti Il petto consapevole dei fati!

Pendean dal labbro riverenti e tristi, Come da quello del destino i regi, Quel labbro al riso dell'amore apristi.

Gentile esempio di costumi egregi, In lieta reggia un di Francia ti vide: Grande ornamento ora il dolor ti fregi.

Nè scema, illustre fra le mogli infide, La maestà, che a me nei mali avanza, Con quell'oltraggio, onde d'ogni uom si ride:

Chè tenebre non havvi in regia stanza, Che sien fide al delitto: e a nobil core È amor più sacro se non ha speranza!

Ma chi ai miseri serba un lungo amore?

Al tempo ed al piacer cede ogni cura,

Nè v' ha chi sia fedele al suo dolore.

Quando i sensi sopisce e la sventura, Disciogliendo le membra a poco a poco, Il ministro miglior della natura, Veggo i russi deserti, e veggo il loco, Ove Mosca sorgea.... la cela alfine Ai nostri sguardi un ocean di foco....

In mezzo al fumo delle sue ruine Stride, e fugge di Giove il sacro augello; E sparge sangue, che m'aggrava il crine.

La corona mi cade..... in muto ostello Errar mi sembra... e, mentre io corro al trono, Il mio trono si cangia in un avello....

E tosto n'esce un lacrimevol suono, Che dice: « Io son la tua fedele amica, « La tua consorte abbandonata io sono!

- « Te fra le braccia della mia nemica
- . Amai pur sempre, e nel primiero esiglio
  - Sola io ti piansi colla madre antica.
    - « Oh! se la sorte a me donava un figlio,
  - Qual man potea strapparlo a questo core?
- Non conoscon le madri alcun periglio :
  - « Fra l'armi il pegno del tuo sacro amore
- Recato avría, fatto dai rischj ardito,
- E degno dei tuoi fati il mio dolore:
   Niccolini. Poesie.

- · O almen seguirti sull' estremo lito
- · Avrei saputo con fedele affetto,
- « E tu saresti ancor padre e marito.
  - Te sempre io strinsi vincitore al petto;
- « Consorte me, volgean propizj i fati;
- Solo dolor fu l'infecondo letto.
  - « Poichè ne'mirti d'Imeneo gli aguati
- · Un re t'ascose con viltà maligna,
  - · L'ira sentisti degli Dei mutati.
    - « Nè al cor dell'empia, al suo figliuol matrigna,
- « Parlò l'esempio, onde sì grande è l'Ava:
- · Qual gente al mondo più di voi traligna?
  - « Sol pianger seppe, e sol fuggire osava;
- « E vive lieta per novella prole
- · Giorni d'obbrobrio la feconda schiava! ·

Il vituperio delle sue parole Disperda il vento, che mi freme intorno, Nè splenda mai su tanta infamia il sole. +

Oh Ciel! da turpe immagine di scorno I sonni miei difendi, o questi lumi Non fieda il raggio accusator del giorno! - Io già languo infelice: ardi e consumi, O rio venen, le viscere; è vicina Quell'ora che l'Eroe pone fra i Numi.

Qual deposti i suoi ceppi una regina, Lieta è quest'alma, or che le dà la sorte L'ultimo volo che la fa divina:

Sento la sacra libertà di morte...

Oh difenda il mio sonno alfin tranquillo

Il manto ai rischj testimon del forte!

E poichè a lieti eventi il Ciel sortillo, Mi copra in morte: il fato abbia secondo, E fra l'orror dell'armi ei sia vessillo:

Già della notte nell'orror profondo, Presso il di del periglio e della gloria, Protesse (e incerto era il destin del mondo,)

Sonni che ad altri re dà la vittoria: Meco or sarà nell'esul tomba ascoso Da chi tenta abolir la mia memoria.

Adombri la magion del mio riposo Il salice, nè più dimesso gema; Al par del sacro alloro andrà famoso. Oh! l'immago del figlio all'ora estrema Recate al padre nella muta stanza, La cara immago che il dolor gli scema,

Che sola a lui di tanta speme avanza; E sulle guance impallidite ed adre Il sorriso verrà della speranza.

Perchè lungi da te, povera madre, Cresce il mio figlio? con viltade atroce Forse il volea chi non è re, nè padre!

Veggio sul volto suo gioia feroce Quanto ebbe, allor che il vile orgoglio oppressi, Nei passi della fuga il piè veloce:

O stolto e crudo coi sembianti istessi Dirà, — peria, — come a te disse il fero: Va del nemico a sopportar gli amplessi.

Ma l'indole natia del core altero Domar nella mia prole ei non si vanti, E farla indegna del paterno impero.

Rara mercede di querele e pianti, So che star presso al figlio ei ti concede, E che madre tu sei per pochi istanti. Aggiungi ai baci tuoi quei che gli dieda Il padre un dì: narrando il nostro esiglio, Mira se un brando a vendicarmi ei chiede,

E belle ire gli fanno umido il ciglio... Il giudicio del Sol l'aquila aspetta, E poi del fulmin degno educa il figlio.

Se avvien, cinger la spada a lui t'affretta, Ch'io sperai dargli, e volin gli anni, ahi lasso! Che sì spesso contò la mia vendetta.

Poi digli: È il fato uman simile al sasso, Che Sisifo sospinge al monte in cima, E più l'innalza, più ruina a basso.

Or vedi: impune i rei mortali adima Ogni codardo re; ma sempre il mondo Cade sovra colui che lo sublima:

Invan de'fati, ond'ei declina, il pondo L'Eroe sostiene, e par che tutto ei cange Se l'aura spira di destin secondo:

Merita i ceppi, che ragion compiange, Il cor dell'uomo, ed è ragion sì frale Che gl'insanguina ognor, mai non li frange. 46 NAPOLEONE A 8. ELENA.

La nata a delirar stirpe mortale, Figlio, atterrare, o sollevar non tenta: È l'uno e l'altro errore ai re fatale;

Nè poco o troppo il Genitor rammenta!

## STATO D'ITALIA

## INNANZI L'ANNO 1848.

Che giunta Italia alla viità tranquilla Di quel servaggio che non ha rimorsi Senza cor, senza braccio, e senza voti Dalia fortuna i suoi tiranni aspetti.

LODOVICO SPORZA; Atto II, Sc. 9. Tragedie, Vol. 1, p. 368.

Che anco il pariar sia tolto, e ognun qui cresca Ai tiranni d'Iberia o di Lamagna Yittima calunniata in muto ovile.

FRIPPO STROERI; Alto II, Sc. 7. Tragedie, Vol. II, p. 262.

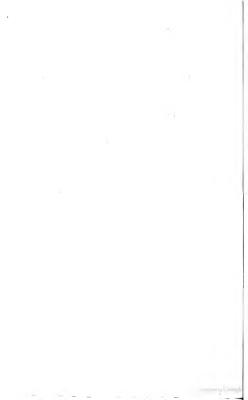

## Per la guerra fatta alla Costituzione di Napoli.

Già di luridi schiavi un gregge impuro Reca, Italia, ai tuoi figli e ceppi e morte, E peggior della morte un re spergiuro.

O più stolta che vil! non tua la sorte Di Partenope credi: o stolta e vile, Tu ridi al suono dell'altrui ritorte!

È in riva all'Arno codardia gentile: Putte, altari, teatri; e tutto è plebe, E tiranno che serve in muto ovile.

Non di sangue alemanno andran le glebe Liete pei Toschi, chè da voi si teme L'ombra pur della verga, itale zebe! —

Ma se in te vive di quei forti il seme,
Che fe' coi Franchi così lunga prova,
Se hai braccio che ferisce e cor che freme,
Niccolini. Poesie.
7

Gente d'Emilia, il tuo furor rinnova: Tal sorga un monte di tedesco ossame, Che la vetusta età ceda alla nuova.

Mira le belve che cacciò la fame, E di pochi Sciani il fasto irato, E tiranni che lega un patto infame.

Se fino all'elsa il brando insanguinato Non è nel fianco a queste belve oscene, Ahi sozza Italia, il tuo servaggio è fato!

Cresca l'infamia delle tue catene: Pria ti sprezzi il nemico, e poi t'uccida, Onde regni il tiranno in vote arene. —

E del tuo Claudio alla promessa infida, O Sebeto, credesti: ahi de' tuoi figli Io già sento nel cor l'ultime strida!

E di sangue civile andar vermigli Veggio i flutti dell'Ebro: all'empia fera, Stolti, il capo troncate, e non gli artigli!

Curan di lei gli uniti mostri: e spera Dei fraterni ruggiti udendo il suono, Che il cor vi torni alla vilta primiera. Vede i Franchi liberti innanzi al trono Curvar la fronte, chè d'ogni uomo il dritto Francia soffrì dal suo tiranno in dono;

E le vittorie divenir delitto, E dirsi regno dell'esilio gli anni, Che contò fra i nemici un vil proscritto;

E più, questi nemici eran Britanni! Non dai tuoi figli disonor cotanto, L'ira sperò degli europei tiranni:

Ben lo Scita gridò che il giogo è santo, E i possenti legò con patti alterni, Che tu d'Europa sei ludibrio, o pianto.

In mar di fango il legno tuo governi, Posto al timon quei cui fidava un remo, Il Re dei geli e degli schiavi eterni. —

Or sui danni d'Italia io piango e fremo, Non su quelli del Franco: ah ben sei degno-Che ti calchi dei servi il servo estremo!

L'Imperador del tenebroso regno Mal s'argomenta, poichè il ver gli nuoce, Troncar le penne dell'umano ingegno. Non del primo Califfo era la voce, Quando i volumi ardea foco profano, Pari alla tua stolidità feroce;

Chè « leggete » ei gridò, « sol l'Alcorano: Iddio lo scrisse! »: ma da noi si dee, Stupido mostro, nel tuo cor villano

Saper qual voglia o qual pensier si cree: Meglio in fango cercar l'orme d'un verme, Che del tuo capo investigar l'idee. —

Ferite! — E nulla delle membra inferme Pietà vi prenda: nell'ignobil petto Sta dello schiavo e del tiranno il germe:

E men che schiavo è nel codardo aspetto: Nè mai sul muto ciglio un bel dolore Pose di padre o di marito affetto.

Sol conta i giorni al numerar dell'ore; Ed al codardo che non fu mai vivo Battea per tema o per lascivia il core.

1821.

## Origine della Casa d'Austria.

Nacque fra i geli dell'elvezie rupi L'arbore infame che l'Italia adombra, Ch'è nido ai gufi, e sol ricovra i lupi:

E tanto cielo de' suoi rami ingombra, Che invan risplendi, o Sol, se non si schianta L'eterno ai re mallevador dell'ombra.

Prima radice dell'infame pianta Tutto Rodolfo ebbe per l'oro a vile: Però nei rami l'avarizia è tanta.

Dapprima ufficio esercitò servile, E nei lari del tumido Ottocaro Soffri ciò che più spiace a cor gentile:

Poi quegli stolti che il suo capo ornaro Di quel gran serto, onde fu cinto Augusto, Fur preda inulta dell'artiglio avaro. Perfido in pace, in ogni guerra ingiusto, E cupidigia in lui tanto poteo, Che d'oro ei venne e più di colpe onusto.

O avarizia, chi t'alzò trofeo Pari a quello del Cesare alemanno? Anche il sangue cristian vende al giudeo!

Erede della forza e dell'inganno Fu il mostrüoso Alberto: alma natura, Perchè non fai deforme ogni tiranno?

Così l'onta si accresca e la sventura Ai loro schiavi, e sia nei vili e alteri Vergogna e tema della lor figura.

Oh! dite dell'iniquo i vituperi Elvezie genti; e a noi fia legge un giorno Anche il pileo adorar de' suoi Gesleri!

Ma voi memoria dell'antico scorno Or più non arde, e a un cenno sol si trema Di quella belva che vi freme intorno.

Ahimè! che tutto per età si scema: Libertà, ch'è del mondo ospite breve, Sol può l'uomo aspettar dall'ora estrema. M'abbia la tomba, onde col crin di neve Non impari a piegar la mente ardita Sotto il giogo che ai vili è così lieve.

È sempre un lungo disonor la vita Che il tiranno può tôrre, ed ogni schiavo, Che al ferro suo liberi petti addita,

O previen col veleno il cenno ignavo.

### La cometa, il fulmine e i tiranni.

#### SONETTO.

Infausta luce, è ver che tu condanni I re dal cielo, e il fato lor predici? O per lunga viltà genti infelici, Almen vedreste impallidir tiranni!

Avventuroso fu nei propri inganni Chi si finse cotanto i Cieli amici, E l'ozio eterno degli Dei felici Credè turbarsi dai mortali affanni.

Per voi, Sofi crudeli, agli occhi nostri Ragion sgombrò di dolce errore il velo, Nè pel tuono si trema in mezzo agli ostri;

Chè insegnaste a schernir di Giove il telo: Ma in così vile età chi questi mostri Ucciderà, se si disarma il Cielo?

# Setto un antico ritratto di denna rappresentante l'Italia.

Poiche al Franco o al German sicura preda, O l'altrui forza o sua viltà sortilla, Sembra che l'Infelice altro non chieda Che certo giogo e servità tranquilla; Nè questo fango d'animar si creda, Per cui Prometeo non avria favilla: Ella avrà sempre, sotto un giogo alterno, Brevi tiranni, ma servaggio eterno.

1823.

NICCOLINI. Poesie.

#### ROMA

#### SONETTO

Dove i Consoli, i fasci e la bipenne, Gloria feroce del poter romano, Stupor dei mari le superbe antenne, Violatrici d'elemento insano?

Dunque Druso sull'Istro invan sostenne Di Varo estinto il vincitor Germano? Ed al remigio delle sacre penne Dono del ciel la libertade invano?

Non più sul Tebro trionfal corona Vittoria porge a cittadin temuto; Nè il vivo sasso alla virtù ragiona:

Frode ingegnosa di tiranno astuto Licenza sol d'impurità perdona: Nè il romano pudor piange su Bruto!

## Sullo stesso argomento.

Di gloria e di sventura
Toccasti il sommo; e al paragon non puote
Venir con te nessuna,
O ludibrio crudel della fortuna,
Che l'altezze percote,
E su capo sublime i mali aduna.
Sempre fosti nemica a chi ti scote,
E non provi di te pietade alcuna:
Onde i tuoi ceppi aggrava
Chi toglierli vorrebbe;
E d'antico dolor l'anima è schiava,
E il servaggio fatal qui sempre crebbe!

E chi non saria vinto Da tanti mali? Del destin crudele Tu resisti al furor! Le tue sventure, O Roma, o Italia mia, Nuovo valor ti danno; Nè mai dura un tiranno Qui lungamente; ma Signor tu cangi, E non fortuna: ognor combatti e piangi!

Venía sul Campidoglio
Già dall'arato solco
Il Console bifolco:
E quando fia tanto famoso un soglio?
Eran trionfi fortunati e belli,
Chè allora i vinti divenian fratelli.
Tu rinnova gli esempj
Dell'antica virtù, chè questi altrove
Tu non devi cercar; te stessa imita,
E colla mente ardita
Alzati a nuova altezza:
O in te stessa discendi e ti disprezza!

Seder fra le ruine e le memorie Gloria non è: lunga è stagion che gemil Alzati, o stolta, e fremi; E l'antico valor tutto riprendi; Nè più te stessa offendi. Di molte età trascorse Emendasti i delitti, e più che rea Misera fosti: di te stessa alfine, Fra sì grandi memorie e tai ruine, Tarda pietà ti prenda; assai del mondo Fosti ludibrio con servaggio immondo!

Favor di Cieli amici
Sul capo tuo splendea;
Ed una grande idea
Nelle vie della gloria
Già ti guidò; per lungo volger d'anni
E popoli malvagi e re tiranni
Furon vinti da te: dieder costoro
Degna materia ai tuoi trionfi; e fosti
Vendicatrice delle genti oppresse,
Madre a pensieri onesti:
E tu sempre salivi e mai scendesti!

Città di te più grande
Non vide il Sol; chè sulla terra avesti
E sovra il mar l'impero,
E in te l'opra maggior fu del pensiero!
Dei beneficj tuoi
Orma lasciasti in ogni loco; ai vinti
Piacquer le tue vittorie, e un solo cenno
Ai popoli bastò che vinse il senno.
Riverenza alle leggi
E amor di patria, e un'altra patria in Roma:
E ognun d'allori ti cingea la chioma.

Mal dal sonno riscossa
Fosti più volte e ti costò si caro;
E negli occhi ti corse un pianto amaro.
Or hai popol che raro
Nelle vote cittadi errar' tu vedi;
E su squallidi campi
Stancar gl'ignudi piedi,
Mentre che l'aër geli o tutto avvampi:
Ma son le tue sventure
Belle più d'ogni gloria,
Ed alle età future
Sempre di loro parlerà la Storia.

Ahil de' pubblici danni
Ella tace talor; ma non oblia
Le lagrime dei re: spregiato e vile
D'un popolo il dolore, e all'infelice
Il pane a un punto e la pietà si nega;
E si chiude l'orecchio all'uom che prega!
Alfin popol sdegnato
Si volge all'ira; e non ha freno alcuno
Che lo ritenga, e come fosse in selva,
Nelle anime plebee regna la belva.

#### Contro l'abuso della musica nell'Italia schiava.

Musica vil, t'aborro; e tu pur sei Complice dei tiranni, e nella gola La potente parola Di soffocar ti piace; E il suon trionfa del pensier che giace!

A celarti il fragor delle catene,
Siccome il prigionier quando si move,
Tu già non canti, Italia; alfin tu siedi
Nell'antico riposo;
E il carcer doloroso
Dimenticasti, ove un tiranno abbietto
Spense il corpo ai tuoi figli e l'intelletto!
Appien nella tua mente
La memoria aboll degl'infelici
L'armonia che han creata i lor nemici!

## 64 CONTRO L'ABUSO DELLA MUSICA

Spargi sui nuovi Iopi Colla prodiga man nembi di fiori; Schiava tranquilla, or più non hai dolori. La preziosa voce

A delirar ti tragge: e quella canna, Onde la Malibrano ebbe i clisteri, Fra i Lucchesi ricerca, e poi la imbocca Nelle pugne che fai, donna d'imperi!

Posteri, crederete
Viltà si portentosa... e in questa terra,
Ov' io non so come Alighier nascesse,
Il popolo è diviso
Fra Roppa e Morian: son questi i Guelfi
E i Ghibellini tuoi! — Perchè t'arresti
Sopra la folle via, razza codarda?
Perchè non torni ad ammollir col ferro
Ora i tuoi maschi? Altri famosi eunuchi
L'ozio ti chiede dell'Europa imbelle.
Ritorni Italia ai molli studj, e cessi
Di tante ispide barbe
Che il Tedesco derise, e son tremende
Solo ai fanciulli e ai miseri consorti,
La bugia che promette anime forti.

Certo ne' vizj hai vinto Ora ogni gente, e così vil sei fatta, Che ti mancan nemici: in te quel ferro, Che ti lice impugnar, perchè non volgi? Util consiglio I ahi solo Divenir puoi con questi vili danni, Men di schiavi feconda ai tuoi tiranni!

1841.

## Dante, Firenze e l'Italia.

Per il ritrovamento del ritratto giovanile dell'Alighieri;

augurio del Risorgimento italiano.

Vanne, o Sol maestoso,
Al tuo breve riposo
Nel sen del monte che si fa vermiglio:
Comanda all'impazienti
Stelle, di cui la gloria empie il temuto
Spazio de' cieli, ch'esse ad una ad una
Vengano a rimirar col guardo acuto
Il diletto novello,
Che in questa notte sente
Italia tua dentro il suo petto ardente.

E voi, spirti veloci, Dall'ignei cocchi, alla città che dorme, Le coronate fronti Volgete sì, che la sua mobil aura, Vivida e lieta per desio novello, Salga e discenda, ond'ella provi un lieto Senso di vita, e di pensier virili, E del servaggio antico Cessino gli anni dolorosi e vili.

O figli dell'Italia, il giorno è giunto Che la polve dei secoli disgombra Da glorioso capo: alfin ritorna Questo adorato estinto al bel paese Ch'egli pianse, ed amò: dai muti abissi D'età lontana vision sorgea: Amor trattiene della patria antica Le grandi ali distese a vol più largo, E sta, Firenze, sopra il tuo letargo.

Scorse gran tempo: ella un Poeta avea:
Pur sempre Italia siccome or giacea;
Dai balsami serbato,
Cadaver bello, e quasi a pompa ornato,
In tenebroso feretro. Le chiavi
Concesse a Pietro, e d'aquila alemanna
V'eran le penne largamente nere
Perpetuo segno nelle sue bandiere.
Ma di gemme regali;
Dentro al talamo oscuro,

Cinte le chiome avea, misera ancella. E dicea lo straniero: estinta e bella.

Si: v'era un Vate, che a sgombrar valea
Quelle nebbie, che crea
Un ignorar servile, e poi ne fascia
Dei secoli l'infanzia: Inno tremendo
Dal labbro risonò di quell'austero
Sull'Inferno e sul Cielo:
I re del mondo fe' tremanti e nudi,
Alle lor colpe lacerando il velo;
E alle parole seguitò l'ardore,
Chè quei veri cantò per cui si muore.

In palpiti veloci
Ed in lacrime scrisse i suoi pensieri
A svegliar l'alme scabre ancora e rudi:
E coll'accolta argilla
Di que' barbari tempi, il prezioso
Oro della favella, ancor non fina,
SI ben foggiò, che dal suo spirto ardente
Purificata, si facea divina:
Allor volò dalle percosse corde
Uln'armonia nella città discorde.

Qui degli ulivi all'ombra, Nelle marmoree sale, La voce del Poeta abita ancora;
E dell'amor tremante
Suonan gli accenti, e l'aura che sospira
Nella treccia fragrante
Delle vigne fiorite, e la parola
Che il fanciullin consola,
E la madre trastulla
A studio della culla;
E come un rio da lievi sassi infranto,
Mormora la soave onda del canto

Fu presenza non vista

Nel viver vostro, e la sua voce ognora

Mista a quella di voi: ma di sua forma,

Perchè dall'uom si adori,

Più non restava somiglianza alcuna

In quella terra, ov'ei sorti la cuna.

La sacra immago, che portata avea

Santa Croce nel cor, soffri del tempo

La guerra tenebrosa,

Si che la sua partenza era nascosa.

Or sta fra voi con quel sembiante istesso Che in etadi agitate Da si lunghe contese, Tenea l'esule Vate Nella memoria del natio paese. In una man tu vedi,
Segno del suo poter, frutto onde viene
Refrigerio alla sete; e l'hai concetto,
O Sol, che scaldi al tuo Poeta il petto.
È l'altra man gravata
Da volume severo:
Vi sta come in tesoro accumulata
Lunga ricchezza dell'uman pensiero.

Maestro, ambo son tuoi: chi segnar osa
Limiti a quello che sapesti, e mostra
Che languida, imperfetta
E tenebrosa e vana
Fu la scienza di un'età lontana?
V'ha mortal che presuma
Di saper più profondo
Porsi la larva temeraria al viso,
E sul sepolero del sovran Poeta
Alla pietà comporsi ed al sorriso?

Laddove il senso che sì corte ha l'ale Pochi di noi conduce, In un trono di luce Separato dal mondo, abita il vero Signor de' suoi destini; E per limpido cielo S' alzano a vita che non ha confini L'aure che il core del Poeta esala: E uno splendor nativo In più nobili forme lo colora, Si che l'ostro è men vivo, E la gemma che in fronte ai re si adora.

Al cenno del Poeta, Siccome pioggia onde la terra è lieta, Qui discendon le dolci Lagrime di pietade, oppur si desta D'ogni mortale in petto Con ali di tempesta L'impeto dell'affetto; E a discoprire il vero Si balena il pensiero In un veloce ingegno, Che prorompe e saetta a certo segno; E si veston le cose Di un purpureo colore Vario, soave qual del dì che muore.

Or bene a te si addice Ponderoso volume, in cui si stringe Ciò che l'uom seppe, e a lui saper qui lice: È il fior che si dipinge Di vivide bellezze, e si rintegra Nell'aer dolce che il tuo Sol rallegra. E te pure circonda una benigna Aura piena di vita: hai nel sembiante Graziosa dolcezza: il tempo ha fatto Sacra parte di te quella severa Semplicità d'una sembianza austera.

L'altissimo Poeta,
Fiorentini, onorate, e non vi sia
E strepito, e rimbombo
Di bellica armonia,
Onde una truce vision qui sorga.
Contamianata di fraterno sangue.
Semina il tradimento,
E miete il pentimento,
Delle guerre civili il loglio amaro.
Intorno al Grande ch'è tra voi risorto
Alzate un inno che sia lieto e santo,
E di un vedovo affanno estingua il pianto.

Le languide, soavi
Parole di colui che benedice
Sul vostro labbro l'Alighieri ascolti
Nel gentile idioma, onde si crea
La musica europea:
Sia misto alla melode
Che trabocca dai petti
La piena degli affetti,

# FIRENZE E L'ITALIA.

Come di augelli il canto
Che van significando in dolci note
La possente virtù che li percote.
Senta la maraviglia
Che t'inarca le ciglia,
Il barbaro straniero; e una dolcezza
Di riverenti affetti
Così l'alma di voi rapisca e pieghi,
Che a quel Risorto ognun si atterri e preghi.

Qui Dante è ancora, ove il pensiero avesse,
Come l' aura nei monti,
Fra i vostri aridi spirti
Libero volo. Se dei tempi antichi
La ricordanza vi tormenta il core
Con sublime dolore,
Mostratelo coll'opre: alfin si renda
All'Italia il suo dritto, e chi vi nacque
Lasci si molle vita,
Nè più sia dell' Europa il Sibarita.

Voi, che la tenebrosa
Coltre del tempo, che all'Italia aggrava
La sua fronte immortal, levare osate,
Or colla mano ardita
Le moltiplici fasco lacerate,
Onde gelida in lei corre la vita:
Nicolun, Pasti.

Perchè di tanti più non sia mancipio Ritorni alla beltà del suo principio: Generoso disegno, Da si lungo servaggio alzarla a regno!

E si otterrà, se del valor nativo In voi riman scintilla, Se quell' eterno rivo Che vi dorme nel cor si dissigilla: Ove concorde ed una Non sia l'Italia, del divin Poeta Sulle rive dell' Arno Or s'è la faccia rivelata indarno!

# RISORGIMENTO D'ITALIA.

(1848.)

Colei che sovra il mondo ebbe l'impero Poi stanza divenia d'ogni dolore, Or fa ritorno nell'antico onore, Ratto così che sembra un sogno il vero.

G. B. NICCOLINI; Poesie Nazionali,



## I celeri nazionali.

#### Sonetto.

Il bianco mostra ch'ella è santa e pura; Il rosso, che col sangue è a pugnar presta; E quell'altro color che vi s'innesta, Che mai mancò la speme alla sventura!

Però dei forti a cui fu data in cura, Vive nel seno una baldanza onesta, Che lor gridando va: • mai non s'arresta Nelle vie dell'onore alma secura.

Non la vince il terror; nè delle stesse Ferite sente nel suo petto il duolo, Chè alla patria mantien le sue promesse.»

E se presumi d'arrestarne il volo Coll'armi infami che ti fur commesse, Ella tinta sarà d'un color solo!

## A Milano

Per le cinque giornate,

#### SONETTO.

Chi venir teco al paragon si vanta, Nobil città, che dal natio terreno Hai svelta alfin la maladetta pianta, Nella quale ogni frutto era veleno?

Giusta fu l'ira e la tua causa è santa, E un'emula virtù ne accenda il seno; Tant'osi inerme, e in te virtude è tanta. Che del tuo nome l'universo è pieno.

Andrai famosa in ogni età lontana: E in voi di sangue più che d'oro è sete, Tigri della Croazia in faccia umana.

Voi l'obbrobrio del mondo ognor sarete, Gente feroce, stolida, villana: Ecco l'alloro che da voi si miete!

# Esortazione ai Lombardi contre gl'inganni dell'Austria, che sempre confida nel tempo.

#### SONRTTO

Hanno scossa dal sonno i suoi tiranni L'addormentata Italia, e sì l'han desta Che alfin di sangue è nata una tempesta; E l'aquila crudele ha tronchi i vanni.

Ma perchè crebbe il suo poter cogli anni, Celò gli artigli ed abbassò la testa: Sembra ch'ella riposi, e non s'arresta; E si rallegra ai meditati inganni.

E ciò cauto ti renda, o mio Lombardo: Oltre l'Alpi respingi il mostro: ahi spesso Canta la frode ogni rimedio è tardo!

Pietà dei figli e del femmineo sesso Nel feroce non regna e nel bugiardo: Sa nelle colpe superar sè stesso.

# La guerra d'Italia.

#### Sonetto.

Già nel campo ondeggiar la tua bandiera Io veggo, oh gioia! e star concordi i figli; E dell'aquila sozza ai feri artigli Sottrarsi Italia nobilmente altera.

Ritornar deve alla virtù primiera, Se dell'invitto cor segue i consigli: Intrepida affrontò tanti perigli, E nessuno sapea quello ch'ell'era!

Tu non hai fama dai delitti, e pura Fia che la gloria tua sempre risplenda, E ti cresca splendor dalla sventura.

Non è schiavo sì vil che ti riprenda Per l'alta impresa che ti fa secura: Vince il presente, ed il passato emenda.

# Pei combattimenti de' Piemontesi e de' volontarj d'altre parti d'Italia nei campi di Lombardia.

#### SONETTO.

O voi sacri alla gloria illustri campi, Che di libero sangue Italia tiuse, Appena le catene ella si scinse; Onde par che d'un foco tutta avvampi;

Non credo che più grande orma si stampi Che quella, dove di volar s'accinse La patria, e tutta in suo valor si strinse; Nè di ferro stranier vidersi i lampi.

Non fu dubbio il trionfo; e l'Alemanno Avea nel cor la fuga: egli temea La virtù che è terror d'ogni tiranno:

Quanta fosse in Italia ei non sapea,
Uso a pugnar coll'oro e coll'inganno,
E ognor nemico a generosa idea!
Niccolini. Poesie.

11

## Pei Toscani morti a Montanara e Curtatone.

#### SONETTO.

Sempre l'Etruria è forte, e in essa unito È a forte braccio un animo gentile; Chè gentilezza non fe' mai l'uom vile, Ma ognun diviene per gli esempj ardito.

Riprende il seggio che le fu rapito Nei tristi giorni di viltà servile; Chè l'ultima frenò l'impeto ostile Quando Carlo l'Italia ebbe a marito.

E voi, bell'onde ove Maron nascea, La vedeste pugnar: di giovinetti Eletto stuol nella battaglia ardea.

Piagò l'austriaco bronzo i cari petti, Ma ognun dei prodi nel morir vincea: Oh gran possanza dei sublimi affetti!

## Il flore di Peschiera.

#### SONETTO.

Vinta dall'armi alfin cadea Peschiera; E presso il fiume ove Virgilio nacque, Non più barbaro suono erra sull'acque, E vi si ascolta una parola intera:

E nel sorriso della sua riviera, Nel dolce loco che a Maron sì piacque, Or sulla terra, ove calcato giacque, Nasce libero il fior di primavera.

D'alemanno corsier non lo calpesta Il ferreo piè; ma dal suo verde stelo Fra le ruine anch'egli erge la testa,

E ricerca le pure aure del cielo; Ed avverso a crudel gente molesta, Par che gridi: tornate al vostro gelo.

#### La vittoria e la libertà

#### SONETTO.

Vinta è l'Austriaca Donna, e ci abbandona; E sul crine ha l'infamia e non gli allori; E sul labbro di un popolo risuona La voce che gridò: Barbari fuori! —

Se può, Italia, recar gioie o dolori, Quel reggimento di che ogni uom ragiona, Io nol dirò, benchè nessuno ignori Che libertade è dritto, e non si dona.

Tu cauta eleggi. Or di ogni gente il fato Così mutava, che dai più s'estima Che al presente non sia norma il passato.

Ma pensa al Ver, ch'è delle cose in cima, Nè a studio umano di cangiar fu dato, Se ti piace Colei che ci sublima.

## Contro le discordie e le sètte.

#### SONETTO.

È chiuso in cieca notte il suo destino, Mentre l'Italia nel pugnar rinnova I forti esempj del valor latino; Ma quel ch'ella esser debba ancor non trova.

Vinse le forze del peggior vicino, E quanto vaglia si conobbe a prova: Or sia qualunque il Provveder Divino, Tutto io spero da lei purchè si muova.

Del sonno suo non torni ai tempi ignavi; Ma nell'ornarsi di splendore avito Pur le discordie non oblii degli avi:

E, per superbia di un fatal partito, Onde confusi van coi buoni i pravi, Non incominci quel che par finito!

# Timori, conforti e consigli.

#### Sonetto.

Combatte il braccio se la mente sogna, E vinto almeno hai lo Stranier nemico; Nè fia che tu ritorni al giogo antico, Argomento di pianto e di rampogna.

Deposto il carco della tua vergogna, Ti riconforta in un pensiero amico; E, per voto comune, in men che il dico, Si provveda colà dove bisogna.

Tu maggiore dell'armi il senno avesti Quando dell'Universo eri Regina; Or hai baldanza da pensieri onesti:

Non greca frode, o crudeltà latina; Nell'intrepido sen voti modesti, Nè mai brame di sangue e di rapina.

# Fratellanza, indipendenza e Regno dell'alta Italia.

#### Sonetto.

Non si rallegra di mutate some, E libertà dallo Stranier non sogna, L'Italia; e fosser pur sue genti dome, Il nostro pianto non avría vergogna.

Grande sarà, se di fratello il nome
In questa Italia più non è menzogna:
Strappar gli allori e scompigliar le chiome
Del suo libero capo ancor s'azogna!

Vinca i Tedeschi appieno: ai suoi destini Pensi; e se ad essa assicurar conviene Con gran mole di regno i suoi confini,

Non parteggi discorde, e scelga il bene: Chè le furon fatali i suoi vicini Quante volte pensò fra le catene!

# Nuovi consigli.

#### SONETTO.

Credi ch'ogni Stranier ti sia nemico; E se a te molto di perigli avanza, Non si ripeta con oltraggio antico: Vile nell'altrui ferro è la speranza.

Vedi quanto favor di Cielo amico A te diede valor, senno e possanza; Ma fra l'altre virtù, ch'io non ridico, Non manchi la maggior ch'è la costanza.

Non s'estingua l'incendio; e quel virile Ardente spirto, in che l'Europa ha fede, Non cessi allo spirar d'aura servile.

Chi molta parte ancor di te possiede, Non ti trovi mutata in cener vile, Che poi disperda col superbo piede!

## Fede nei destini futuri d'Italia.

#### Sonetto.

Vano timor! Non è lontano il porto; E se ad esso si giunge in mar crudele, Tutte alla nostra nave empie le vele L'aura benigna che ci diè conforto.

Quando nel sangue un popolo è risorto, Alla sua gloria egli riman fedele: Se avvien che il volto Libertà gli cele, O fugga, ei resta in quell'amore assorto.

Or da molte orme impresso e insanguinato Fu nella nostra Italia il bel sentiero, Che orme rare e infelici avean segnato:

Non avranno i tiranni un lungo impero: E libertade è delle genti il fato, Schiusa la via che le conduce al Vero. Niccolini. Poesie. 12

# CADUTA D'ITALIA.

# E NUOVE SPERANZE NEL RINNOVAMENTO FUTURO

DEI POPOLI.

(1849, 1850.)

Colei che fu di tante genti ancella Risorgere voica da si gran danno; Esser nomata a un tempo e forte e bella.

G. B. Niccolini. Poesie Nazionali.

Tempo verrà che mai dall'uom si creda Che si recava a iui cotanto oltraggio, Che fatto ei preda — divenia retaggio.

G. B. NICCOLINI, Ib.

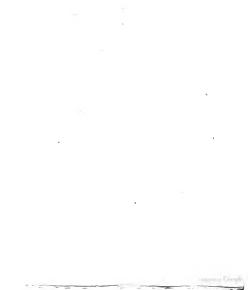

# Sullo stato d'Italia e d'Europa

nel Gennaio 1849.

Or con prove stupende
L'Ungaro pugna, e benchè sia lontano,
Egli all'Italia stende
Una libera mano;
A questa Italia, che il suo fato attende
Dall'altre genti, ed ha pugnato invano!
Ruppe l'alto disegno
Turba di rei sofisti;
E libertade ora non ha, nè regno:
Tai frutti, Italia, col tuo sangue acquisti!

Vince dei re le colpe La cieca plebe che non più corregge Il freno della legge: Nei mobili elementi Spiran contrarj venti; E come ascoso d'ogni cosa il seme
Era nel caos antico,
Ora tu qui ritrovi
Dolori antichi e nuovi:
Non amico, o nemico;
Di labbro in labbro vola
La fervida parola:
Nè amor di libertade, o quel del trono;
Ma fatto riso a giudice severo
Per miseria di forze un gran pensiero.

Sempre tiranno, o schiavo
Ogni mortale: ed alla propria madre
Gia comanda col pianto allor che nasce
Questo monarca in fasce;
E poscia fatto adulto,
Talor lo spinge a non sognata meta
La mobile fortuna, o fato occulto,
Quando suole gl'iniqui alzar dal fango
E trarre al primo onore,
L'ira del volgo che si fa signore.

Si calunnia o si adula Il popolo da molti: ognun desia Parte aver dell'impero, E non v'ha per la patria amor sincero: Nè modestia di voti Può negli umani petti,

Ma la superbia che non sente affetti.

Moltiplica la gente; e da per tutto

Correr la vedi di speranze onusta,

Tanto che ogni ampia via divenne angusta.

Cangiò per tutti della sorte il volto:

Sente ognun sotto i piedi un suolo infido;

Tutto un mare &ivenne, e non v'ha lido.

Pur sarà che risplenda
La disiata luce
In questa notte di continui pianti.
Talor sembrano erranti
Quelli che Dio conduce;
E giunge a nuovo impero
La nave che sembrò senza nocchiero.

# Stragi, rapine e fredi austriache.

Sul sen materno i figli eran trafitti; E rimirò l'Europa in ogni loco, Nelle città piene di sangue e foco, Nuovi delitti.

Havvi chi domandò la rea mercede
Col capo in man d'un pargoletto estinto:
Secolo atroce, che gli antichi ha vinto,
E ognun gli cede!

Iniqua stirpe, ancor tu regni; e sono Schiavi cotanti nell'Europa oppressa, Che pur ti è dato rimaner la stessa Sull'empio trono:

L'Italia inondi de' tuoi schiavi; e l'ira In te pur vive, e il tuo furor non langue: Nelle vôte città cenere e sangue,

E chi sospira. --

Chi mai chiuse nel petto alma gentile, E nutrì nel pensier sublime idea, Nella tua razza, ognor crudele e rea, Superba e vile?

A che d'armi ci parli, a che di gloria? Tu non hai sul passato alcun diritto; E memoria fedel d'ogni delitto Serha la Storia.

Giorno verrà che abbia rossore il mondo Di questa stirpe che su lui regnava; E provi in ricordar la razza ignava Orror profondo.

Su quante genti il suo dominio estende Esercita le frodi e le rapine: Così felice, che alla sorte il crine Sempre riprende.

Mezzo non havvi che per lei sia vile, Ed accumula sempre infamia ed oro; Il tradimento è a lei come lavoro D'arte gentile. 13

NICCOLINI. Poesie.

Ognor si prostra quando l'util vuole; E dal trono discende ad atto vile: Sacrifica a celar l'animo ostile Anche la prole.

Nella mente ripone e nello scritto,

Con quell'orgoglio che non ha riposo.

Come assassino, il suo pugnal nascoso;

Pronto al delitto!

# A un Sovrano che chiamò i Tedeschi nella provincia d'Italia a lui soggetta.

Dirti oltraggi non voglio; Chè ti compiango, nè con te mi sdegno: Io qui non libro la ragion del soglio, E libertade o regno; Ma ciò che a noi dovevi, ed a te stesso, Stando sul soglio che ti fu concesso.

Fu la gemma più bella, onde composta Era la tua corona, L'amor de'tuoi soggetti, E ricco eri d'affetti: Nessuno a te s'accosta, Nessun ti guarda, e tace ognun: sei giunto All'ultima bassezza, Misero, ed osi di chiamarti altezza! Fra popolo punito
Dallo Stranier, procedi
Lieto della sua forza,
Che sul tuo volto la vergogna ammorza:
E le straniere assise
Vesti tu pur, quasi da noi si creda
Che nell'Italia sii nato e cresciuto:
Ah miseri color che l'han creduto!

Certo l' obliquo collo e il ciglio austero Palesavan qual sei, pria che t'avesse Vestito a vitupero Colle divise che ti fur concesso, Il feroce straniero!
D'un popolo le sorti Erano a' te commesse:
Fu stoltezza; ed ognun si maraviglia, Che gli spirti dell'itala famiglia
In te pareano accesi,
E che fatti maggiori erano attesi!

Piangon le madri sugli uccisi figli: Furono i tuoi consigli Che li spinsero all'armi, e allo Straniero Mostravi come esser doveano estinti! Pria traditi che vinti Cadean quegl'infelici; E dall'alto del soglio Chiamasti i lor nemici! Uomo senza rossore, Tu sei vile ad un tempo e traditore.

A te non è rivolto

Più dell'Italia il guardo; e omai v'ha Tale
Che con gloria immortale
Adempirà ciò che da noi s'aspetta,
E del pianto comun farà vendetta.
Figlio d'Italia ei viene
Salutato da tutti:
Gioia saranno i lutti
Da noi sofferti, e il di non è lontano
Che dir potremo: non si pianse invano!
Dal suo braccio possente
Vedrem l'Italia unita,
E nelle vie delle battaglie ardita:
Il suo valor s'imita
Dai popoli congiunti, e in ogni terra

Sorge un vessillo a liberarci; ed una Riede la patria, e ciò ch'è sparso aduna!

# Il rinnovamento d'Italia e di tutti i popoli, non impedito dalle nuove sventure e oppressioni.

Non da perpetuo gelo È sempre il fior della speranza ucciso: Popol non più deriso, Una libera fronte innalza al Cielo; E tu lo vedi stanco, Dopo lunghe repulse, Con animosa mano Riprender ciò ch'egli richiese invano; E poi quello abolir, che la beata Ingiustizia del trono in sè raduna Per possanza di tempo e di fortuna.

Non odi tu che crolla Ogni edifizio antico, Che l'errore innalzava, e cade alfine Fra suono e polve delle sue ruine?



Or vi trionfa il Vero,
Figlio del tempo e dell'uman pensiero.
Le cittadine braccia
Ch'arma il pubblico bene,
Tremar non ponno per l'altrui minaccia:
E l'orma vi sparì delle catene.

Splende il Sol sulla guerra
Che i mortali si fanno;
E l'error sulla terra
È omai breve tiranno:
Fra i tugurj e i palagi,
Fra le miserie e gli agi,
Non regua ozio sicuro:
Tutto nel mondo par che si rinnovi;
E mortale non v'è cotanto oscuro,
E celata virtù che non si trovi.

Al Ver si giunge per sentier diverso: Più rapido il pensiero Giammai non fu; se la ragione è teco, Trova ogni voce un'eco; Nè all'oppresso sperar solo rimane Vana giustizia dall'età lontane. Così, tosto alla voce Segue l'opra veloce; Chè a far paghi i suoi voti Ogni mortal si affretta; E ciascuno rivolge a lidi ignoti Le vele audaci della sua barchetta.

Sol perchè non si serva
Data è la spada: i popoli non hanno
Il destin delle zebe;
Nè dal sangue a tiranno
È dato alzarsi: ora non v'ha più plebe;
Non v'ha mortal si umile,
Che calpestar si possa impunemente:
Regni per tutto, eterna ed infinita
Di Dio scintilla; anco nel fango è vita!

Un mormorio la voce
Non è del Vero, e per ognun si grida:
Ma che le giova esser così veloce?
La ragion ci rischiara, e non ci guida.
E vha chi pugna ancora
Per causa ingiusta, chè di sangue e pianto
Tiranno e schiavo non fu mai satollo:
E traggon molti al collo
Gran parte ancor delle catene infrante:
E il brando è peso ad una man tremante.

E v'ha gente sì abietta, Oh vergogna! oh dolore! Che suo liberatore
Osa dir lo straniero, e che l'aspetta:
E tanto ama il Tedesco,
Che sulla man che tinta
È del sangue del padre e del fratello,
Di madre e di sorella in mezzo ai pianti,
Imprimere saprà baci tremanti!

Ma se l'Italia è vinta,
Ed altra forza sovra lei prevale,
Non puoi crederla estinta:
Un popolo è immortale!
Nè più sarà sospinta
Sotto quel giogo che non è fatale,
Perchè fu scosso, e ognun riprende altero
L'antica dignità del suo pensiero.

Freme, e non più rimira Sovra labbro stranier l'acerbo riso, Se per l'antica libertà sospira: E ben seco s'adira; Chè per sì lunga etade era diviso Ogni nobil desio dalla sua mente, E gli animi si fean gelidi e muti Per l'arti oscure di tiranni astuti.

NICCOLINI. Poesis.

E d'ingiurie fu largo
L'oppressor dell'Italia al suo letargo;
E la chiamò perenne
Vantatrice degli avi,
E tutti i figli suoi garruli e schiavi. —
Dal fango alfin t'alzavi
Libera e forte; e, del tuo brando cinta,
Rispondevi coll'opra al vile oltraggio!
Di gloriosa luce,
Fra le tenebre tue risplende un raggio,
Che all'antica virtù ti riconduce.

Ma se tu non resisti, Dopo i novelli danni E sanguinosi affanni, Saranno i premj, che col sangue acquisti, Stolide gioie e giorni infami e tristi, E per vili sventure Rampogna eterna nell'età future!

Gennaio 1850.

### Il desiderio della libertà universale.

Non più dal mondo Libertà s'esigli, Che è tardo premio di dolor cotanto: Il nostro sangue almen la doni ai figli, E d'altre età non si prepari il pianto; Nè l'Aquila su noi stenda gli artigli, Nè dall'are si gridi: il giogo è santo! Tutte le genti, al vero infide o sorde, Unisca il nodo di un voler concorde.

# Lo stato futuro dei popoli.

(FRAMMENTO.)

Tutta freme la terra Ora pel suon dell'armi e pei nitriti: Son coi popoli in guerra I re fra loro uniti; E il trono ne assicura Il compro ferro e la comun paura.

Già fiume che divide
Gente da gente divenia vermiglio;
E nella pugna dell'opposte squadre
Piange sui figli suoi vedova madre.
L'aquilonar procella
Tutto ricopre della terra il volto,
E l'Italia, col guardo al suol rivolto.
La faccia asconde addolorata e bella:

Chè l'arbitro del cielo Borea crudel divenne, E reca notte e gelo Colle sonanti penne; Delle sue forze altero Sui più superbi venti ebbe l'impero.

Posta l'Europa a si tremende prove,
Da tanti mali oppressa, ancor si move!
E se i divisi popoli saranno
Fra lor congiunti con fraterno amplesso,
Chi nell' Europa sorgerà tiranno?
Qual popolo verrà dagli altri oppresso?
Ognun la forza avrà nel proprio dritto;
Cesserà la cagion d'ogni delitto.
Dell'arbore diletto
Ch'egli piantò, ciascun sedendo all'ombra,
Sarà da forza di gentile affetto
Ogni cura disgombra:
Tutti fratelli uniti;
Bella quiete, e sol pel Vero arditi.

Come giunge nocchiero
Al disiato porto;
Così la gente a quel che più bramava;
E non sarà più schiava;
In un gaudio fecondo

LO STATO FUTURO DEI POPOLI.

Moltiplicarsi si vedran le genti,

E gli sperati beni esser presenti.

Per la bella equità che persüade, E allo sdegno crudel chiude le strade,

Si fuggirà la guerra, E d'altro sangue umano

Non si vedrà contaminar la terra.

Non tiranneggia alcuno

La patria altrui; ma di natura e d'arte

Or le dovizie sparte

Si mutano fra tutti;

Son di fraterna vena i brandi asciutti.

Una gentil dolcezza

Nell'umano costume;

L'amor che ti ragiona e non disprezza,

E quel che t'ammonisce e non presume;

Gare non più, ma liete

D'operosa quiete

Le genti che fra loro eran nemiche,

E bello oblio delle discordie antiche.

10 Settembre 1850.

## La Stampa.

#### SONETTO.

Havvi una luce che non può celarsi, E si diffonde per l'immensa terra; E che ai tiranni ed all'error fa guerra, E congiunge color che sono sparsi.

Divisi in pochi erano i veri e scarsi; Or sono un pane che a nessun si serra: E il popolo sen pasce, e tosto atterra Chi venga contro il Vero ad accamparsi.

Per lei vola il pensier di gente in gente, Cui l'elettrica forza ha date l'ali, Che al fulmine rapì visibilmente.

E che tanto concesso a noi mortali Fosse, pareva un sogno della mente: Bello è il saper che giunse a farci eguali!

# Il Telegrafo.

#### SONETTO.

O fedele ministra e messaggera Dei cenni di chi può, rapidamente Sì per l'etere corri, aura leggiera, Che il pensiero non più fa nella mente.

· Il vol dell'ali tue muto e possente Fa menzogna parer cosa che è vera; E benchè assai maravigliar la gente Tu di te faccia, più da te si spera.

Ben verrà tempo che da te congiunti I più lontani popoli saranno, Come giunge la luce in tutti i punti:

E deriso il poter d'ogni tiranno, I popoli da lor non fien più munti: Oh fortunati quei che lo vedranno!

# DOLORI E SPERANZE D'ITALIA.

# (Anno 1850, e seguenti.)

Siate fratelli Quanti fra l'Alpi e Lilibeo spirate Il dolce aer d'Italia, e un popol solo La liberta vi faccia.

ARNALDO DA BRESCIA; Atto I, Sc. 3.

Tragedie, Vol. I, p. 77.

Qui necessario estimo un re possente;

Nia di quel re scettro la spada, e l'elmo La sua oceron; le divise voglie A concordia ridoca; a Italia sani Le servili ferite, e la ricrei. Giovanu na Procina; Atto II, Sc. 3. Tragedie, Vol. I, p. 440.

NICCOLINI. Poesie.

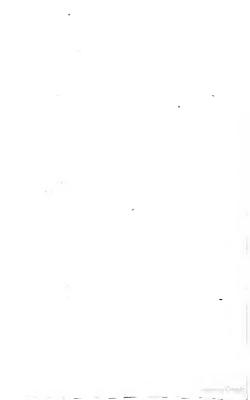

### I nnovi Cimbri nell'Italia.

#### SONETTO.

Misera Italia, hai nuovi Cimbri, e sede Hanno in te posta, e sei da loro oppressa; E colla fronte vai mesta e dimessa; E dolore a dolor sempre succede.

Il Tedesco t'oltraggia e ti possiede, E tu, misera, resti ognor la stessa: E la procella aquilonar non cessa Di farlo ricco di novelle prede.

Eredità di pianto e di sventura, Misera, tu raccogli; e par che sia In te fatto il servaggio omai natura.

Nè l'arti antiche il vincitore oblia; Col tuo sangue e coi ceppi ei si assecura; E poi grida: Per sempre Italia è mia. 1850.

### I Cimbri vinti da Mario.

### SONETTO.

Se dai Cimbri non fu l'Europa doma, Questo a un Grande si dee che la soccorse; Che vinse i feri, e poi s'ornò la chioma, E gran materia ai suoi trionfi porse.

In tant'opra uomo pari a lui non sorse, Nè mai dal tempo il nome suo si doma; Ma vivrà sempre, poichè il mondo scôrse Quell'alto merto che da lui si noma.

Or fugar questi crudi a lui sarebbe Più grave impresa; chè più schiavi sono. E colla lor viltà l'astuzia crebbe.

Con plumbeo scettro nell'Italia han trono: Nè all'Europa, da noi già salva, increbbe Che dei barbari noi siam fatti un dono! 1850.

# Contro il maresciallo Radetzky, che si vantava di aver vinta tutta l'Italia.

#### SONETTO.

Désti di crudeltade, or dài d'orgoglio Barbare prove: e, come lieve sia Diletto re precipitar dal soglio, Nel tuo furore esclami: Italia è mia!

Resisterà quel prode al par di scoglio, Chè in lui non langue la virtù natia; Tu sparirai come dai campi il loglio, O s'altra ha pianta più nocente e ria.

Vantati umano, e la pietà deridi; Tesoreggia per l'Austria il vitupero: È ben folle colui che in te si fidi!

Accresci l'odio al detestato impero; Spoglia i palagi, i templi; i figli uccidi; Calca giustizia: nei delitti io spero.

1850.

# L'Italia non è vinta; presagj.

#### SONETTO.

Vinta non è l'Italia: altri destini A lei prepara il Cielo; e verrà tolta Al funesto poter de'suoi vicini, E a magnanimo scopo fia rivolta.

Saran nell'Alpi i forti suoi confini; Nell'ozio vil non giacerà sepolta; E il valor tornerà de'suoi Latini Nella milizia che vedrem raccolta.

Se questo giorno non è sorto ancora, Ben può quel saggio che librò gli eventi Del dì felice salutar l'aurora.

Allora i buoni non morran dolenti; E colà dove la virtù si onora Verrà la gloria dell'ausonie genti. 16 Gennaio 1851.

- Const

# Pietà dell'Italia schiava; nuovi presagj.

#### SONETTO.

Di te sente pietade ogni gentile, E di cotanti mali il fine affretta: E tu, donna di te, non schiava umile, Dal fango t'alzerai come si aspetta.

Se ti dura nel sen spirto virile, Non puoi dalle ritorte esser costretta: Virtude avesti alla beltà simile, E di risorger degna alfin sei detta.

Splenda quel dì che brama ogni tuo figlio: E sparisca la notte in che tu giaci, Povera di fortuna e di consiglio.

Del limo ove tu stai, non ti compiaci; E quando all'armi ridarai di piglio Le tue vittorie non saran fugaci. 2 Febbraio 1851.

# Vittorio Emanuele e i Tedeschi: la nuova guerra futura.

#### Sonetto.

O magnanimo re, che pur conservi La desïata tricolor bandiera, E ci mantieni nella speme altera Che finalmente non sarem più servi;

Già sui Tedeschi fetidi e protervi Scender ti veggo; e non sarà qual'era La sorte lor: di sozza gente e fiera In ogni loco sorgeranno acervi.

Nelle loro spelonche alfin respinti Vedrem quei mostri, e si dirà: Costoro Han pugnato col ferro, e furon vinti;

Vinsero allor che si pugnò coll'oro: Vengano adesso a numerar gli estinti, Antichi schiavi che pugnar per loro! 2 Marzo 1851.

#### Libertà e trono nel Piemonte.

#### Sonetto.

Or non più sotto il giogo il capo inchina La bella Italia fra catene avvolta; Nè delle antiche ingiurie i nomi ascolta, Come se la viltà fosse latina.

Sentia l'orror di sua morte vicina, E ogni turpe sventura in sè raccolta: Ma dalle braccia dei tiranni è sciolta, E v'è Colui che la farà Regina.



Ha sotto l'Alpi e libertade e trono; Nè dal Tedesco con orgoglio insano, — Quest'Alpi, si dirà, mie scale or sono. —

Torni ai covili, onde partissi invano: E più non s'oda di sua voce il suono Colla ferocia che lo fa villano.

10 Marzo 1851.

NICCOLINI. Poesie.

# L'oppressione d'Italia.

#### Sonetto.

Al rio nemico che così ti spoglia, E si pasce di sangue e di rapine, E ad ogni istante cresce doglia a doglia, E le cittadi tue fa più tapine;

Chini, misera, il capo, ond'ei s'invoglia, Nella fortuna che gli porge il crine, Or d'ogni casa a violar la soglia, E le belle avvilir donne latine.

Qual fine avranno i nostri danni? E quali Frutti dal sangue si vedra ritrarsi? Sempre ci attendon vituperj uguali?

Fieno i palagi desolati ed arsi? E qui sempre i Tedeschi a noi fatali? — Misera, sì gran pianti indarno hai sparsi? 18 Marzo 1851.

# La grandezza, la libertà, le divisioni e le gare civili.

#### Sonetto.

Speme non ho che nell'antica altezza Ritorni Italia, ma non piombi all'imo; Non più l'ultimo sia, se non è primo, Questo popolo suo che si disprezza. —

Preferir libertade alla grandezza, Era il tuo mal che accenno e non esprimo: Ahi! t'abbassò chi disse: — ti sublimo: — Onde poi fosti a tanti gioghi avvezza.

Eri dileggio d'ogni gente, ed hai I lor vestigj in ogni parte impressi; E che sia libertade ancor non sai:

Furon brevi furori a te concessi, Onde sempre crudel, libera mai, Cieca d'ira svenasti i figli istessi! 18 Marzo 1851.

## Invito all'Italia per la guerra.

#### Sonetto.

Che fai, misera Italia? a lunga guerra Si apparecchia l'Europa, e tu dechini Con antica viltà gli occhi alla terra; E l'elmo ancor non ti nasconde i crini?

Pur chi siede geloso a' tuoi confini Nell'alma sua tanta virtù rinserra. Spiriti sì gentili e pellegrini, Che all'orgoglio stranier non mai s'atterra.

L'insegna tua fra gente ad essa accolta Splenda di nuovo, e sia la gialla e nera Calpestata nel fango un'altra volta!

Non si ritorni alla viltà primiera; Ed ogni lode che di te si ascolta Anche ai nemici sembrerà sincera,

9 Aprile 1851.

### Vittorio Emanuele e l'Italia.

#### SONETTO.

O tu che reggi dalle vette alpine Libero fren di popoli diletti, E il giorno ognor di quella pugna affretti, Che fia di nostra servitude il fine;

Ahi! fra le genti che ne son vicine, Non è dato sperar nobili affetti; Nè avvien che alcuna a liberar s'affretti Da servaggio crudel genti latine:

Tu l'osi, e il puoi; chè del valore antico In te risplende la maggior scintilla, E sei d'Italia all'oppressor nemico.

A così gran ventura il Ciel sortilla Che in un re vanta il più fedele amico, E la bandiera sua sull'Alpi or brilla! 10 Giugno 1851.

# Contro l'ozio degl' Italiani.

#### SONETTO.

Che lasci la viltà de' suoi riposi, Nè si vegga onorar barbaro impero, La bella Italia; e dei nemici ascosi Sappia che l'ozio vile è il suo primiero.

Mova animosa il piede, e mai non posi, Sempre nemica al barbaro Straniero; E non regnino in lei spirti gelosi, Ma v'arda l'alme ogni gentil pensiero.

La carità di padre e di fratelli Regni fra loro; e lo Stranier non dica, Se giorni avremo riposati e belli:

— Vedi che sempre avversa alla fatica È questa Italia; e noi codardi appella Colla menzogna d'una colpa antica. — 10 Giugno 1851.

### Conforti all'Italia.

#### SONETTO.

Uscir dal fango ove tu sei sepolta, Italia, puoi, se una benigna cura Rasciuga il pianto della tua sventura, Ed impugni la spada un'altra volta.

Or v'ha chi sempre i tuoi lamenti ascolta, E il servaggio non più divien natura: La sozza gente che ogni ben ti fura In turpe fuga alfin sarà rivolta:

E l'atro vel che la tua fronte occulta Cadrà dagli occhi; e nella nuova guerra Non avrai parte di miserie inulta:

Nè di vile sudor sparsa la terra A pascer quei che ai nostri mali insulta; Nè si dirà che l'Alpe invan ci serra! 31 Luglio 1851.

## L'Italia, il Britanno e il Tedesco.

#### SONETTO.

Pur sovra i mali tuoi piange il Britanno: Nè può dir, quando a liberarti agogna, Se la vergogna sia maggior del danno, O se il danno è maggior della vergogna.

E del Tedesco, il tuo peggior tiranno, Breve dall'ebro labbro udrai rampogna; E su quelli che sono e che saranno Invan lo stolto dominar qui sogna.

Fetido mostro, tu trarrai la vita Fra noi per poco; e mal ti mostri altero Nel breve orgoglio della faccia ardita:

Durar non puote un abborrito impero, E la barbarie a crudeltade unita Nell'ultimo che crede esser primiero! 1851.

## La Repubblica Francese dopo il 1848.

#### SONETTO.

La Repubblica tua finor fu vile, O mobil Francia; e non mostrasti ancora, (Chè un reo metallo sol da te si adora), Segno veruno d'animo gentile.—

Tutto discopre il suo pensier servile In ciò che fece e che tentò finora; E non corre coll'armi ove si plora; Ma l'aula ov'ella sta fatta è porcile.

Ivi a codardi oltraggi ognor si scende, E la sperata libertà s'oblia; Tutto si nega a quei che tutto prende.

Ben fra tante sozzure apre la via A un crudele poter che tutti offende, E non sa quel che voglia e quel che sia! 12 Agosto 1851.

NICCOLINI. Poesie.

# Per le accoglienze fatte a Vittorio Emanuele in varie città del suo Regno.

#### SONETTO.

Nelle cittadi ove tu sei presente Vedi l'accolto popolo versarsi; E un affetto gentil che mai non mente Riunire color ch'erano sparsi:

Non freddo applauso e più gli affetti scarsi; Nell'alme accese una virtù possente; E nell'ardente popolo avvamparsi Al cortese tuo dir tosto la mente.

Vengano i tuoi nemici; e ognun rimiri Siccome il popol calunniato accoglie Lieto quel regi in cui virtù si ammiri.

Non vi è sospetti sulle regie soglie, Ma la pace dovunque il guardo giri: Questo è l'alloro che da lor si coglie. 7 Settembre 1851.

## Per il colpo di Stato in Francia.

#### SONETTO.

O tiranno, e non re, tu mostri al monde Sin dove giunga la viltade umana; E tal sei primo che non ha secondo Per animo malvagio e mente insana:

O a frenare un destrier sì furibondo, Ch'ogni forza mortal ritorna vana, T'elesse il Cielo in quel paese immondo, Ove cosa non è che nasca sana:

Se tale sei, che tu lo regga al corso Velocemente, e per la nota via Senta gli sproni, ed ubbidisca al morso;

Ciò che facesti io non dirò follia; Non saran colpe, e non avran rimorso: Se fuga i morbi la procella è pia. 24 Gennaio 1852.

#### Licenza e Tirannia.

#### SONETTO.

Licenza e Tirannia son due sorelle, Figlie del sozzo volgo, onde si geme Da sì gran tempo, e l'un dell'altro teme: Esse orribili sono, e paion belle.

Entrambe a sè fanno le genti ancelle, Poscia ridotte alle sventure estreme; Se nell'una o nell'altra ei pon la speme, Il popolo divien schiavo o ribelle.

Si corre al sangue per mutar tiranni, E nascono dal sangue altri delitti: Ahi! chi saggio si fa nei propri danni?

Sopra il materno sen figli trafitti; E troppo tardi conosciuti inganni: Resi al popolo i ceppi e riconfitti! 15 Febbraio 1852.

# L'invasione straniera: dovere principale dell'Europa civile, se la barbarie sarà vinta.

#### SONETTO.

Odo il nitrito dei corsier feroci, E il cigolio dei carri, e il suon dell'armi; E su quei labbri per natura atroci Risuonar dalle trombe orridi carmi:

E lacrima non v'ha che gli disarmi; Nè di bella pietade odon le voci Quei petti duri come fosser marmi; E sempre al sangue movono veloci.

Se libertà ti frutta il sangue umano, Misera Europa, e dalle tue ruine Non avverrà che tu risorga invano;

Non folle arbitrio, o di fortuna il crine Allor devi afferrar colla tua mano, Ma seguir legge a cui la patria è fine. 27 Marzo 1852. Invite alla Francia centre il Settentrione, e in favore d'Italia; ledi del Britanne.

#### SONETTO.

Tu ti scoti dal sonno, e alfin vergogna Hai di te stessa, o Francia; e omai pentita Il suono ascolti dell'altrui rampogna, Che te ludibrio delle genti addita.

Sorgi, e minaccia colla fronte ardita Chi del Settentrion schiava t'agogna: Perchè tutta nel sen torni la vita, Solo un momento di rossor bisogna!

Vedi come fortuna, ed armi, e senno Sopra lance miglior pone il Britanno; La sua spada non è quella di Brenno.

L'oro e il ferro, ragione a un re tiranno, Cadran dall'empie mani al sol tuo cenno; E i nostri figli libertade avranno!

3 Aprile 1852.

#### Gli Anstriaci in Italia.

#### SONETTO.

Più crudeli dei Cimbri e più ladroni Barbari abbiamo; e non son vinti ancora; Ma sul capo all'Italia alzano i troni; Nè sorge mai la disiata aurora!

Urlo e stridor del truce labbro i suoni: Eppur v'ha chi gli segue e chi gli onora; E le rapine lor sembrano doni A quei che il giogo de'tiranni adora!

Verrà pei furti e all'empie stragi un fine; E quelle piante che feconda il sangue, Sorger più non vedrò fra le ruine!

Nei nostri petti la virtù non langue; E con opre sublimi e peregrine Qui regnerà chi tronchi il capo all'angue. 27 Maggio 1852.

#### Grandezza di Roma antica.

(Il poeta rinnova qui l'interrogazione usata a p. 58).

#### SONETTO.

Dove i Consoli, i fasci e la bipenne, Gloria feroce del Romano Impero, Stupor dei regi le superbe antenne, Violatrici d'elemento altero?

Quanti aspetti di sorte egli sostenne, Senza torcersi mai dal suo sentiero! E nell'età più tarda ancor mantenne Qualche vestigio dell'ardir primiero.

Vinto dal peso dei trionfi suoi, Se giacque fra le splendide ruine, Colpa non era degli antichi Eroi:

Vivono sempre le virtù latine; E nelle cose che si oprò da noi Ha l'umana grandezza il suo confine. 1852.

## L'Italia indipendente e libera.

### SONETTO.

I campi io non vedrò squallidi e mesti, Ma di tutte beltà ridenti e lieti; E riso nelle stelle e nei pianeti, Quando i Tedeschi non ci sien funesti.

Al delitto non più gli animi presti: L'amica reggia non avrà segreti; E non fia mai che libertà si vieti, Libertà madre di costumi onesti.

Sempre la gioia in ogni volto, e l'alma Di soavi pensieri è fatta sede; E cara a tutti di virtù la palma:

Ed al bene comune ognun provvede; Nè il pensiero aggravar ci può la salma: Ritorna Italia d'ogni pregio erede.

6 Giugno 1852.

NICCOLINI. Poesie.

## Immagini della felicità futura.

#### SONETTO.

Dai lunghi mali che le dan martoro, Quando avverrà che Italia abbia riposo; E il mortale ritrovi il suo ristoro Nelle tacite valli e in colle ombroso?

Se tanto avvien che immaginar non oso . Quella dirsi potrà l'età dell'oro: Nè felice fia sol chi sta nascoso , Pieno ognun di dolcezza e di decoro.

Non più gelide nubi; aër sereno; Vento soave che lusinga il volto; Ride il cielo di stelle in ogni seno.

Lungi la frode, onde dall'uomo è tolto Quel tesoro che allor non verrà meno: Ciò che nei pochi è sparso in tutti accolto. 9 Giugno 1852.

# Progresso nel bello e nel vero.

#### SONETTO.

I pensieri d'amore e le parole, Che vinceranno di pigrizia i geli, Faran d'Italia più lucente il Sole, Nè nube vi sarà che a noi lo celi;

Bello risplenderà più che non suole, L'italo Genio, fuor d'antichi veli; Tutto fia pien di canti e di carole, Mentre nuova beltade a noi si sveli.

Dolci costumi, amore e gentilezza, Come sparsi di fior vaghi giardini; Non mai negli atti ed in parole asprezza.

Non più sia vinto da superba ebrezza L'uomo, nè a turpe giogo alcun s'inchini: L'anima salga a inusitata altezza. 10 Giugno 1852.

# Speranze nell' Inghilterra.

#### SONETTO.

Se non mente Albione, ancor perduta Non hai, diletta Italia, ogni tua speme: Or si parla di te, nè tu stai muta; E sorgerai dalle miserie estreme.

Trema il tiranno dalla mente astuta, Giulivo ognor quando da noi si geme; Vede che la fortuna alfin si muta, E ognun qui sta come lion che freme.

Vanne, crudel Tedesco, e i passi affretta: Lascia l'Italia dove ognun s'adira, Mentre l'aurora del di nuovo aspetta.

Sarai vil polve dove il vento spira; Chè di te non vi puote esser vendetta, Una vendetta che s'uguagli all'ira! 21 Giugno 1852.

# Sullo stesso argomento.

#### SONETTO.

Albion coi tiranni alfine ha guerra, E li minaccia colle sue parole; E si sa ciò che pensa e ciò che vuole; Nè l'alma grande alla pietà si serra.

Una voce s'udì dall'Inghilterra, Che le tenebre fuga al par del Sole: Non più d'Italia la venduta prole Sotto l'iniquo che così l'atterra.

Non più fetor delle tedesche belve Nel suol che i fior produce; e torneranno Quei sozzi mostri ad abitar le selve.

Libera alfine da vergogna e danno Sia la misera Italia; e si rinselve Fra cupa notte il suo peggior tiranno. 22 Giugno 1852.

o Livin Gringli

#### Contro l'Anstria

#### SONRTTO.

Non mai luce benigna a te risplenda, O dell'Austria crudele orrida prole; In te barbarie dura e non s'emenda; Hai quelle nubi che non vince il Sole.

E qual folle sarà che ti difenda Con possanza di ferro e di parole? Volgano gli anni, e non sarai tremenda, E l'armi tue staran derise e sole:

Chè durare non può diviso impero, Che sì varj elementi in sè raduna, E tutti opprime, e move guerra al Vero.

Torni ai suoi geli, ove sorti la cuna, La stirpe che avvilisce ogni pensiero: E si vergogni il tempo e la fortuna! 1 Luglio 1852.



# Bellezza, gleria e virth senza pari dell'Italia.

#### SONETTO.

Non si turbi giammai da nube ria Il sereno del ciel, nè mi contenda Il dolce aspetto della patria mia; Ed il manto del Sol su lei si stenda.

Benchè spregi l'Italia, e la riprenda Dello Straniero la crudel follia, Più chiara ognor la gloria sua risplenda; Ed ei ne senta invidia e gelosia.

Non più squallide vesti e sparse chiome, Che il suo dolore non può far canute: Forza d'età non sente un tanto nome:

Ed al suo trono riverenti e mute Verran le genti tributarie e dome, Vinte di nuovo dalla sua virtute. 3 Luglio 1852.

# L'Inghilterra, l'Europa e l'Italia.

#### SONETTO.

Del mar figlia e regina è l'Inghilterra: E commossa da spirti ardenti e veri Fia che dispieghi i suoi navigli alteri, E che ai barbari rechi alfin la guerra.

S'ode la voce che i tiranni atterra Pur cogli accenti suoi forti e severi; E vince civiltà nei crudi imperi Tutta la gente ch'entro lor si serra.

Tosto l'Europa non sarà più quella; Ma si rinnoverà, siccome pianta Quando fiorisce alla stagion novella:

Non più la servitù, che adesso è tanta, In questa Italia, allora forte e bella, Che aver vinta il Tedesco mal si vanta! 10 Luglio 1852.

### Il Barbaro stabilito in Italia.

#### SONETTO.

Il barbaro altra volta Italia invase, E furto e crudeltà lo rese infame: Or non si tratta di placar la fame, Ma co' suoi nati vuol riposo e case.

Non comanda alla genti persüase: Regna qual belva nello sparso ossame; E diritto gli son tutte sue brame, E quanto egli potea qui svelse e rase.

Cerca l'oro nel sangue, ed il sopito Cenere ei sveglia; e trasportar non vuole Le ricchezze d'Italia in altro lito:

Ma qui desia scaldarsi al nostro Sole: Fatto ognor più dalle rapine ardito, Insegnarci vorrà le sue parole! 16 Luglio 1852.

NICCOLINI. Poesie.

19

## Il Liberatore d'Italia.

### Sonetto.

Tosto l'onta cessando e la sventura, Misera Italia, avrai giorni sereni; Qui regna un Grande che di te si cura Nel vigor d'anni avventurati e pieni.

Egli ben sa con anima sicura Della provincia sua reggere i freni; Ove in fecondo amplesso arte e natura Larghe ai popoli son di tutti i beni.

Qui l'amor tutti rende a lui soggetti: E abborron degli schiavi il vil riposo, Con l'alma piena di sublimi affetti:

Ei vincer deve il Barbaro geloso D'ogni ben che si goda e che s'aspetti; E fra tutte le genti andrà famoso. 22 Luglio 1852.

------ Liwyle

#### A Vittorio Emannele.

#### SONETTO.

Quello ch'altri rapiva a te sia dono, E l'Italia soggetta alfin ti sia, Che tu sempre dirai: la patria mia; E teco Libertà sieda sul trono.

E del tuo nome il paventato suono Fughi la stirpe abominata e ria, Che ognor dall'Alpi i suoi ladroni invia; Nè più s'ascolti de' lor bronzi il tuono.

Essa a liberi capi il giogo impose; E tutto curva e rende ognun tapino Con cieco arbitrio sulle umane cose.

Non ebbe Italia il più fatal vicino; E l'iniqua così la sottopose, Che lunga servitù parve destino! 23 Luglio 1852.

Congli

### A Vittorio Emanuele e al Duca di Genova.

#### SONETTO.

L'Italia in te le sue speranze aduna; E chi ha spirti magnanimi e gentili Sotto le insegne tue vuol che Fortuna Militi sempre, e sia rampogna ai vili.

Voi mostraste, Signor, fin dalla cuna Leggiadro aspetto ed animi virili; Nè potrebbe giammai possanza alcuna Due fratelli partir tanto simili.

La patria e libertà vi stanno in petto: Ambo il brando snudate a sua difesa, E a tant'opra vi spinge un pari affetto.

Più non dee paventar mortale offesa, L'Italia, a cui fosti monarca eletto, Or che il barbaro giogo a tutti pesa. 24 Luglio 1852.

# La Casa di Savoia, l'Italia e l'amicizia dell'Inghilterra.

### SONETTO.

Mai non saranno alla virtù nemici I generosi che l'Italia appella; E ne' suoi giorni liberi e felici Non più fia detta sventurata e bella.

Sì! l'armi lor sdegnate e vincitrici Verran sostegno a libertà novella; E coll'aita de' Britanni amici Il giogo antico deporrà l'ancella.

Non cieco volgo, e senza leggi un trono, L'Italia avrà; ma libertade e regno; Nè i dritti suoi saran chiamati un dono:

Ed ogni fola prenderassi a sdegno: Popoli e re vedranno allor che sono Le nuove glorie dell'umano ingegno.

4 Agosto 1852.

# Giole civili e giole demestiche.

#### SONETTO.

E libertade, e trono, e giorni lieti, E fido amore, e cortesia gentile; Nessun da noi venga tenuto a vile; Ognun sia volto al bene e vi si accheti.

Anche i pensieri sien leggiadri e queti, Siccome i fiori ch'educo l'aprile; Ma senza cura che non sia virile Non ti affidi la patria i suoi segreti.

Grato il pudor sia nelle donne, e santo Amor di madre; e non si dia veruna Sull'altra mai d'esser più bella il vanto:

Le sia dolce il vegliar sopra la cuna Col fido petto che nasconde il manto: Scegli in lor la virtù, non la fortuna. 8 Agosto 1852.

### L'aere d'Italia.

#### SONETTO.

Questo dolce d'Italia aër sereno Roca a ogni alma la gioia; e di tristezza Sgombra da tutti i petti il rio veleno, E vi rende il vigor di giovinezza:

Qui le stolide fole ognun disprezza, E il magnanimo ardir non gli vien meno; Chè l'empie il ciel di placida allegrezza, E gli reca un piacer soave e pieno.

Spunta allor nelle labbra un bel sorriso, E di luce maggior ti splende il Sole, E la gioia che provi appar sul viso;

E viene amor di versi e di carole; Nè cosa v'ha che non ti sembri un riso: Suonan nell'alme angeliche parole. 14 Agosto 1852.

# Rispette e amore alle leggi.

### SONETTO.

Sia caro a Italia delle leggi il freno, Che ci vieta le colpe e al ben ci guida: E non avvenga che di noi si rida; E sia lo spirto come un ciel sereno:

Splenda quel giorno avventurato e pieno Che non più s'abbandoni a scorta infida, Fedele al vero che da noi si grida; E più non apra a' suoi nemici il seno.

Ma con ardir difenda i suoi diritti, E a tiranno stranier chiuda le porte; I ceppi infranga, e non vi sien delitti:

E resa alfine venerata e forte,
Da niuno i ceppi le saran confitti;
E in lei della virtù figlia la sorte.
16 Agosto 1852.

# Contro gli Stranieri che chiamano bella l'Italia.

#### SONETTO.

Il Barbaro ti diè titol di bella, Quando al giogo piegasti il capo altero, Quasi conforto del rapito impero; E bellezza chiamò l'essergli ancella.

Spregia quel nome, onde ciascun ti appella, Ed a scopo migliore alza il pensiero: I vezzi abborri d'un crudel Straniero; Pensa che sol la libertà ci abbella.

Beltà non v'è fra i ceppi; ed il servaggio Dal mesto volto ogni splendor ti fura, Come nube che al Sol nasconde il raggio:

Ma se vil non ti fai nella sciagura, Ogni tuo figlio diverrà più saggio Con ricchezza di gloria e di sventura. 23 Agosto 1852.

NICCOLINI. Poesie.

Const

### I danni dell'invasione austriaca.

### SONETTO.

Non v' ha speranza di men rea fortuna All' infelice Italia; e sulla testa La crudeltà cotanti guai le aduna, Ch' è pur l'idea dell'avvenir molesta;

Il Barbaro non ha pietade alcuna, E la misera spoglia, e la detesta: Ed erra per le vie plebe digiuna Nella ruina che la fa sì mesta.

Or le strade non più liete di canti; Odi percossi acciari e fiere voci, E le gravi sul suolo orme sonanti:

Sol ci è dato mirar volti feroci,
E le superbe bocche ognor fumanti
Volgersi a scherno con parole atroci.

25 Agosto 1852.

### I mali d'Italia e del mondo.

#### SONETTO.

Tu sei piena di sangue e di ruine, Misera Italia; ed al Tedesco altero, Che ricchezza acquistò colle rapine, Crebbe l'infamia di crudele impero.

Non giunge ancor di tanti mali il fine, E qui riman dolore e vitupero; E tirannia che sdegna ogni confine, E la stanchezza dell'uman pensiero.

Vaneggia il mondo, e non sa ciò che brama; E senza lodi la virtù non piace; E in ogni stolto havvi desio di fama.

Fugge il rossor da quella fronte audace, Che sorride ai malvagi e i buoni infama: Allor saggio divien colui che tace. 29 Agosto 1852.

# Le vergogne e sventure sempre maggieri d'Italia.

#### SONETTO.

Ti son ludibrio i tuoi tiranni, e tremi D'un popolo che spregi, Italia mia: Ei serba ognor la ferità natia; Tu d'esser lieta ardisci, e più non fremi!

Or del servaggio si toccò gli estremi, E ben t'accorgi il tuo destin qual sia; E ai vizj t'abbandoni e alla follia, Tu vil gioco al nemico onde tu gemi?

Ma pur sempre avverrà ch'io ti ridica: Scoti quel giogo; non soffristi assai Nel servaggio crudel che t'affatica,

Moltiplicando sul tuo capo i guai; A te lieve parrà la soma antica, Chè più misera ognor tu diverrai! 5 Settembre 1852.

# Oltraggi dello Straniero all'Italia, e rapine de'suoi monumenti.

#### SONETTO.

Non v'ha chi porga a tanti mali aita, Misera Italia, e il tuo dolor si sprezza, Come d'antica schiava al giogo avvezza; E — servitù, si grida, è la sua vita!

Ma poichè vinta si chiamò tradita, Agli ozj torni ed alla lor dolcezza; E s'avvalli in costei qualunque altezza; Nè mai si desti la virtù sopita.—

Il Barbaro crudel scote ed atterra I monumenti delle glorie antiche; E il suo valor palesa in questa guerra!

Ma, fra le genti che ci son nemiche, Nell' Europa non v'ha barbara terra, Che non s'adorni delle sue fatiche! 12 Settembre 1852.

# Desolazione dell'Italia oppressa.

#### SONETTO.

Nata al giogo non sei; barbaro sdegno T'arde le case, e i campi tuoi divora: Misera, fremi; e pur sei schiava ancora, E soffri cruda novità di regno.

Tu reina del mondo e dell'ingegno, Servi lo schiavo che i tiranni adora: È crudele il tuo giogo, e non s'inflora; Havvi di servitù l'ultimo segno.

Misera, a che pur guardi? Ognun t'opprime, O t'abbandona; nè ti bagna il ciglio Pianto che nasca da furor sublime.

Nel servaggio si piange o nell'esiglio: E cader ti facea dall'ardue cime La povertà dell'armi e del consiglio. 15 Settembre 1852.

#### I mali della Francia.

#### SONETTO.

O reina d'un dì, schiava derisa, Mai non ti resta libertà, nè trono: Fra la tua gente misera e divisa Di gravi ceppi ognor raddoppia il suono.

Tu piangi invan la libertade uccisa; Innalzi il volto, ed hai l'animo prono: Sempre nemica a chi del mal t'avvisa, Colle rapine tu confondi il dono.

E misera licenza e vano orgoglio Sempre in te sono; e ognor co' tuoi disegni Cerchi la libertade, e innalzi un soglio.

O funesta cagion di tanti sdegni, Tu già dire potesti: io regno e spoglio: Ora ognuno ti spoglia, e più non regni. 18 Settembre 1852.

#### Visione dell'Italia libera.

#### SONETTO.

Le tue chiome raccolga un lieto velo; Apri il petto alla gioia e alla speranza; Omai più nulla a desiar t'avanza, E d'astri più lucenti or brilla il cielo.

Il crudele spariva artico gelo, Ed ora a te conviene e canto e danza: Tu non puoi dirti del dolor la stanza, Nè la sventura ti ha cangiato il pelo.

In te risplende gioventù novella, Chè non ti viene lo splendor dall'oro, E il tuo dolore ti facea più bella.

Nè sulla fronte inaridì l'alloro, Chè per l'ingegno mai non fosti ancella: Rapir si può ciò che non è tesoro? 21 Settembre 1852.

# La felicità del genere umano.

#### SONETTO.

Quando avverrà che tanto ben si vegga, Che regni a tutti sulle labbra il riso? E il popolo non sia fra sè diviso, E ciascuno al suo ben cauto provvegga?

E non più colle pene ognor si regga? E sia sereno di chi regge il viso, Come di chi riceve un dolce avviso? E il malvagio si fugga, e il buon si elegga?

E non più guerra e tirannia che sono Pianto del mondo? nè si brami il regno; O pria s'ottenga sovra l'alme il trono?

Nè con gli umili esercitar lo sdegno Possa lo scettro; e quelli, a cui fu dono, Abbiano la virtù pari all'ingegno? 18 Ottobre 1852.

NICCOLINI. Poesie.

21

### Stato e indole della Francia.

#### SONETTO.

Volgon molt'anni che di sangue è tinta. Francia non mia, la tua fatal corona; Nè sai se si rapisce o se si dona, E vincitrice tu non fosti o vinta.

Una preda tu sei che s'abbandona: Minaccian l'armi lei che d'armi è cinta: Nè servitù, nè libertade estinta; E un'ombra vana che ti par persona.

Sei cagione di pianto, e ancor s'ignora Se del mal tu ne scemi o cresci il pondo, Meretrice fatal che c'innamora!

Ad un punto rischiari ed ardi il mondo; Ogni tuo di finisce in breve aurora: Popol tu sei nè primo nè secondo.

20 Ottobre 1852.

# Speranze; e imprecazione contro lo Straniero.

#### SONETTO.

Nello spirto un pensier dolce ragiona Che non saravvi più cagion di pianti: Da queste belve nella terra erranti La desolata Italia or s'abbandona!

All' idioma che sì caro suona, Misti più non udrai barbari vanti: Non più fra noi nell'armonia de' canti Contro voce gentil voce che tuona.

Porti fra cupe selve il suo ruggito L'iniqua razza, e a verga vil soggiaccia Il duro fianco dello sgherro ardito:

E tenda invano al suo Signor le braccia, Non mai di lunga crudeltà pentito; Chè lo schiavo si duole e non minaccia. 29 Ottobre 1852.

### Guerra universale.

### SONETTO.

Tutta l'Europa leverassi in armi; Sulle genti verrà nuova sventura: Nei petti duri più che ferro e marmi Non d'amor, di pietà soave cura.

E si udranno cantar bellici carmi Nelle città che salde hanno le mura; E il più forte avverrà che si disarmi, E gente tremerà ch'era sicura:

E tutti i cittadini andran dispersi; E uno strepito d'armi e di cavalli Fra le bandiere di color diversi:

Par che il terreno sotto lor s'avvalli; Nel mar, nei fiumi gli uomini sommersi; E gemiti sui monti e nelle valli! 11 Novembre 1852..

- Condo

# Augurio del risorgimento d'Italia.

### SONETTO.

Risorta omai dalle sventure antiche È la misera Italia; e non verranno Sotto limpido ciel genti nemiche A pugnar colla forza e coll'inganno.

Solo un lieto tenor di sorti amiche; Non più quell'onta ch'è maggior del danno; Nè stanca per ignobili fatiche Soccomberà sotto mortale affanno.

Non guerra e sangue, ma felici eventi: Libera Italia, e non derisa ancella Nel fero arbitrio di contrarj venti.

Tutte le genti le diran: Sorella, Che le sventure tue nessun rammenti! Fosti ognor la più grande e la più bella. 12 Novembre 1852.

# La liberazione d'Italia e la pace.

#### SONETTO.

Un generoso re la man ci stende, Ed ha miti consigli, animo ardito; E tutta Italia ora lo mostra a dito; Chè coll'armi e col senno ei la difende.

E di lui prove si vedran stupende; Ben chi lo assalga rimarra pentito: — Già, già de' suoi destrieri odo il nitrito A snidar dalla patria chi la offende!

Bella quiete vi succede; e pure L'itale gioie: qui ciascun depose L'antico peso delle sue sventure.

Ahi! non lagrime più di madri e spose; Ma di soavi affetti e dolci cure Le parole gentili e graziose.

16 Novembre 1852.



# L'Inghilterra potente e invitta.

#### SONETTO.

Sul temuto Oceàn sta l'Inghilterra; E colla gloria della sua possanza Par che sdegni mirar flutti di guerra: Poco è quello che fece a ciò che avanza.

Nè per vile timor l'alma s'atterra Alla francese militar baldanza: Il mar non solo allo Stranier la serra, Ma pur difesa è dalla sua costanza.

Costringe i flutti colle immense braccia Del Tamigi la Donna, e la paura Essa mette colà dove s'affaccia:

Tanto la sua virtù la rassicura, Che temere non puoi ch'ella si giaccia Vinta dal peso d'una sua sventura. 18 Novembre 1852.

18 Novembre 1852.

### Il trionfo della fratellanza cristiana.

#### SONETTO.

I tanti mali che l'Europa aduna Cessino vinti da miglior consiglio; Nè s'incolpi da noi più la fortuna; Ed ogni madre alfin rivegga il figlio.

E l'uom provi di sè pietade alcuna, E l'altrui duol gl'inumidisca il ciglio: Nè andiam colà dove la via s'impruna; E la bella virtù non sia periglio.

Nell'animo di tutti omai favelli Di Dio la voce, che all'amor ci guida, E agli uomini gridò: Siate fratelli!

Oh s'ami il bene, nè del mal si rida; Nè più alberghi il dolor nei vôti ostelli; E che l'uomo s'abbracci e non s'uccida! 23 Novembre 1852

#### I danni d'Italia.

#### SONETTO.

Quanto possa il furor della sventura Tu provi, Italia, ed è sì grande e forte, Che gente alcuna più di te non cura, Ed un lurido drudo è il tuo consorte.

Ahi, sembra che ogni di sempre t'apporte Di nuovi danni una continua cura! Vedi ch'ogni cittade è senza porte, E s'apron sempre allo Stranier le mura.

Con misera viltà fra sterpi e sassi O sventurata Donna, ora tu movi, E nell'orride vie sono i tuoi passi:

Speri, e d'error sì lungo il fin non trovi; Non v'ha pietà nel loco ove tu passi, Ma ricchezza crudel di pianti nuovi! 29 Novembre 1852.

NICCOLINI. Poesie.

# Contro i Sofisti politici.

#### SONETTO.

Virtà gentil di mansüeto affetto Qui ritorni; la pace alfin vi regni, E cessi la cagion di tanti sdegni; E alla bella virtà s'apra ogni petto.

Ma nell'amore non vi sia sospetto; E l'onor venga ai grandi ed ai più degni: Rimanga eletto dai felici ingegni Alla patria comune util subietto.

Non sia chi tenti con stoltezza audace Ir su negata via; nè vil sofista Cerchi da breve error gloria fugace.

Stolto è cole che nel pensier s'attrista, Ed ombre vane stringe, e sen compiace; E molte età consuma e nulla acquista. 12 Dicembre 1852.

# L'Inghilterra e la Francia.

#### SONETTO.

Sul mar tu regni, e tu non v'hai rivali; E ben folle è colui che questo spera: Ben si può dir ch' ogni tua nave ha l'ali, Tanto nel corso è rapida e leggiera;

Su quella via dove non trovi uguali, Ognor ti segue la vittoria altera; Tu sfidi i flutti, e tu le navi assali, Del domato Ocean gloria primiera,

Non verrà Francia al paragon, ma fia Sul mar contenta dei secondi onori; Chè diversa speranza è gran follia.

Sia paga in terra degli antichi allori; E sappia alfin la libertà che sia: Non conobbe finor che i suoi furori! 14 Dicembre 1852

# Mali e periceli del mendo; Tirannide e Licenza.

#### SONETTO.

Non mai pien di dolori e di perigli Fu, siccom'ora, il mondo; e giace oppresso: Son la patria da un lato e spose e figli; E dall'altro chi basta ad ogni eccesso.

E se gli sparsi nei diversi esigli A noi verranno per sentier concesso, Non sarà che pietade i re consigli, Ma desio di punir col bene istesso!

A tanto rischio ohimè! la gente umana Tirannide e Licenza alfine han tratto; Nè si può dir che la parola è vana.

Ma fra l'una e fra l'altra esservi patto Omai non può, chè cruda ed inumana Volgono l'una e l'altra a un gran misfatto. 17 Dicembre 1852.

#### I Tedeschi e i Francesi in Italia.

#### SONETTO.

Il nemico peggior de' tuoi vicini Non sai, misera Italia: e ognun di loro Ha l'arbitrio crudel de' tuoi destini; E qui spargono il sangue e traggon l'oro;

E fra le stragi chiedono l'alloro: Quando avviene che un d'essi in giù ruini, Son le lagrime nostre il lor tesoro, E la corona che lor cinge i crini.

Ma se Tedesco o France avvien che creda Che la misera Italia è suo retaggio, E che qui l'uno all'altro ognor succeda;

Aver vendetta che ogni pena ecceda A noi pur sembra d'un antico oltraggio, Che sepolcro divien chi gli fu preda! 17 Dicembre 1852.

### I doni dello Straniero.

#### SONETTO.

Fetor, barbarie, crudeltà, disprezzo Or qui ne reca l'oppressor straniero: L'antica ingiuria omai si fece un vezzo A gente che tenea sì crudo impero:

E invan da noi si scote il capo avvezzo A sopportar degli ebri il vitupero: Dei colli ameni qui seduti al rezzo, Empion di vino e sangue il labbro altero.

Lungi da noi, stirpe esecrata e ingorda; Torna ai fetidi alberghi, e ognor le gote Dello stolido volto il gel ti morda;

Nel gel restino alfin le labbra immote Di quella voce che gli orecchi assorda Col barbarico suon che li percote! 3 Gennaio 1853.

# L' Italia unita sotte un re solo.

#### SONETTO.

Quando avverrà che dal tedesco orgoglio Sia libera l'Italia, e alfin vi sorga Vencrato dai saggi un re sul soglio, Ben sarà che la mano ognun gli porga.

Egli starà come nel mar lo scoglio: Potrai dir che l'Italia allor risorga; E lo Stranier non gridi: io posso e voglio; E cessi il pianto che dal cor ci sgorga:

Nè ricchezza più mai dalle rapine Si otterrà nell'Italia; ai figli suoi Dovrà l'Europa altre virtù latine:

Nè sol da polve degli antichi Eroi E gloria ci verrà dalle ruine, Quasi altra cosa non restasse a noi! 12 Gennaio 1853.

# Voti per il risorgimento d'Italia e per la nuova sua gloria.

#### Sonetto.

La bella Italia a tanti mali avvezza, Non sa sottrarre il capo al giogo indegno, Benchè aborra color ch'ella disprezza; Nè vale a suo favor forza d'ingegno.

Non si spera da lei quella grandezza, Di cui nessuno aggiunse a tanto segno: Pur si ricordi dell'antica altezza, E di lunga viltà movasi a sdegno.

Quando verrà quel fortunato giorno Ch'ella così non soffra, e alfin s'adiri? Nè suoni il nome suo vergogna e scorno?

Nel campo il suo vessillo ognun rimiri? Nè il capo suo, di nuovi allori adorno, Più la rapita libertà sospiri?

15 Gennaio 1853.

# Mali dell'Italia oppressa; e imprecazione contro gli Austriaci.

#### Sonetto.

Barbara gente a questo eapo insulta, Da lunga etade ai dolci studj avvezzo; E ne opprime così, che non occulta L'atroce crudeltà del suo disprezzo.

Pensa che sempre ella esser debba inulta: Non havvi colpa a cui non trovi il mezzo; E la misera Italia e spoglia e multa; Nè prova dei delitti alcun ribrezzo.

Torni, deh torni alle spelonche antiche Questa lurida gente, e si rinselve; Nè il pan le venga dall'altrui fatiche!

E poiché usata è d'abitar le selve, Vi si ricovri colle razze amiche, E là si nutra come l'altre belve. 17 Gennaio 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# I Tedeschi posti ad abitare dal Governo granducale sopra le stanze del poeta.

(V. le Note.)

#### Sonetto.

Misero! ed io dovea scender sì basso, Che sul mio capo abbia un Tedesco albergo? Quei che percote dell'Italia il tergo, E che non è di flagellar mai lasso,

Fece su me d'ogni lordura ammasso! Di pianto invan gli stanchi lumi aspergo; Indarno colla mente in alto io m'ergo, E ne'mici carmi un vil nemico abbasso:

Sempre mi desta nella notte oscura Lo strepito dell'armi; e con il suono, Fetor si mesce della lor sozzura:

Ed esclamo nel sonno: ahi! dove sono? —
D'un vil che d'altri, e pur di sè non cura,
La turpe gente che ne opprime è dono!
1853.

# Grandezza perpetua dell'Italia, e suo certo risergimento.

#### SONETTO.

Esser misera puoi, ma non derisa, Chè la grandezza tua ti rassecura; E serbi gloria nella tua sventura, O Italia insanguinata e ognor divisa.

È teco una beltà che non si fura; Maëstade ti vien per ogni guisa; Pianta ch'esser non puoi dal gelo uccisa, Ancor che il suo cultor non n'abbia cura:

E de'tuoi rami ognor vedremo all'ombra l secoli sedersi; e tu sarai ln ogni età di nuova gloria ingombra:

E gloria a un punto e libertade avrai; E dai nemici rimarrai disgombra: Tue colpe han vinto, e tu piangesti assai! 22 Gennaio 1853.

# Aspetto dell'oppressione straniera; e veti per la liberazione della patria.

#### SONETTO.

Odi strepito d'armi e di gementi Carri stridor nelle deserte vie; Vedi pien tutto di celate spie, E un cupo sogguardar con occhi intenti;

E poveri fanciulli ed innocenti Lungi fuggir dalle tedesche arpie, Che hanno cupide d'oro anime rie, E rapida la spada, e i lumi ardenti.

La gioia che sparita è d'ogni viso In tutti alfin ritorni; e non s'opprima Più lungamente un popolo deriso.

Cada, o patria, colui che sì t'adima: Non più chi t'ama sia da te diviso, Nè del suo pianto la barbarie opima! 23 Gennaio 1853.

# Speranze per l'Italia; e imprecazione contro il soldato straniero.

#### SONBTTO.

Mai sì doma da' vizj esser non puoi, Che quel giogo crudel qui non si franga; Certo il giorno verrà che non si pianga; E la vendetta sorgerà da noi!

Dall'armi infami de' nemici suoi Liberata l'Italia omai rimanga; Nella lor casa, ch'è di gel valanga, Tornin gli schiavi che fur detti eroi!

E le fatiche lor tengansi a vile: Moian di fame sul gelato solco, Degna mercede ad animo servile:

Dica piangendo — invan la terra io solco, — Quando tornato ad esercizio umile, Il rio soldato diverrà bifolco! 25 Gennaio 1853.

#### Gioie dei liberi cittadini.

#### SONETTO.

Quante oneste dolcezze e nobil gara Nelle virtudi, onde sì lieta è l'alma! Cessa nel core ogni memoria amara, Siccome il mar quando ritorna in calma.

Ognun giorni ridenti a sè prepara: Sa del pensiero allevïar la salma; Vede, mentre la patria è a lui più cara, In ogni campo germogliar la palma.

Pieno delle virtudi, onde giungea A nobil meta, in un'idea gentile Si conforta ciascuno, e si ricrea.

Uomo non v'ha che sia tenuto a vile; Alma veruna non riman plebea Nella possanza d'un pensier virile. 6 Febbraio 1853.

# Contro un Sovrano che chiamò lo Straniero nel proprio Stato.

#### Sonetto.

Vedi quanto dolor l'animo punge A un popolo festoso, e sempre arguto: Nemmen la voce del dolor ti giunge; Urla il Tedesco, e il cittadino è muto.—

Ahi! profonde ai nemici oro che munge Dal gregge, il vile che si crede astuto; E sempre furti a nuovi furti aggiunge, E fra' suoi lurchi diverrà più bruto. —

Spremi il pianto dei miseri, e lo accresci Coll'italico sangue, e nei conviti Alla tedesca crudeltà lo mesci:

Così dei mostri coll'inerme arditi Vincer tenti i delitti, e vi riesci: Hai dell'amore i popoli puniti! . 9 Febbraio 1853.

#### Contre le stesse Sovrano.

#### SONETTO.

A carnefice vil qual fosse armento Cedi gli oppressi che non han più voce, E ti compiaci d'un silenzio atroce: Nelle deserte vie non v'ha lamento.

Qui regna la paura e lo sgomento, Un muto ossequio, un comandar feroce; E si punisce coll'acciar veloce Ognun di noi che all'ubbidir sia lento.

Or tu nel pianto dei soggetti esulta; E poni in fuga le dottrine, e godi; Non solo ai vivi, ai grandi estinti insulta!

Avido un giorno eri di plausi e lodi: Or nelle regie stanze il capo occulta, E gli avanzi del Barbaro vi rodi! 10 Febbraio 1853.

# A un Sevrane che mostrava di nen conoscere i suoi tempi.

# Sonetto.

Grande il momento, ed il tuo senno è poco; Il nano sei d'un secolo gigante: Preso così dalla fortuna a gioco, Non guardi addietro e nulla vedi avante.

Alle stoltezze tue più non v'ha loco; È dato ad esse un fuggitivo istante: Ogni uom da te si vuole o muto o fioco, E sempre ascoso il Sol dietro alle piante.

Sei nella valle, e giunto a tale altezza Così ti credi, che le genti umane Tanta di senno povertà disprezza!

Son le parole tue misere e vane; E dei conviti nella stolta ebbrezza Poni delizie ora che manca il pane! 15 Febbraio 1853.

NICCOLINI. Poesie.

### Invito all' Italia perchè non rimanesse inerte.

#### SONETTO.

Sulla lance d'Europa i tuoi destini Son pur, misera Italia; ed hai nemici, Onde mai non vedesti ore felici, Più ch'altra gente i popoli vicini.

A servaggio novello il capo inchini, Preda all'armi straniere e vincitrici: Nella sventura che non trova amici Scender le vedi dai tuoi gioghi alpini.

Che farai, sciaürata? armi, consiglio Prepara a sì grand'uopo: inerme e sola Deh non rimani nel comun periglio!

Già la forza ne ha tolto e la parola
Della settentrional barbarie il figlio;
E di sì lunghe etadi il frutto invola!

16 Febbraio 1853.

#### Il dolore d'Italia

### SONETTO.

Il nome tuo che tante volte è scritto, O sventurata Italia, in queste carte, Se il Tedesco crudel di qui non parte, Ahi sarà sempre il ricordar delitto!

Hanno a funesta servitù confitto Te che hai portenti di natura e d'arte; Nè si può quanto soffri a parte a parte Aprir, chè voce a ciò non giunge o scritto!

Che non resti per noi pietà nessuna Creder non so: sui miseri cotanto Potrà l'ira crudel della fortuna?

Hai raso il crine e lacerato il manto; Ed ogni mal ch'è sparso in te s'aduna: Non si vede negli occhi altro che pianto! 2 Marzo 1852.

# Tentativi degl'Italiani per risorgere dalla schiavità, e tradimenti degli Austriaei.

#### SONETTO.

. Da secoli non fosti altro che un nome, Che senza cura è letto, o con disprezzo: Nè l'alloro crescea per le tue chiome; Ed eran poste le tue membra a prezzo!

Voglia ti prese di depor le some, E di levarti dal tedesco lezzo; Nè dall'età le forze eran sì dome, Che non avessi a servitù ribrezzo:

Coll'oro i tuoi nemici un tradimento Furo a comprar costretti; e avean già fatto Del valor dell'Italia esperimento!

Abbiam servaggio, a cui non v'è riscatto; E la superbia d'ogni lingua è vento; Nè fra gli schiavi e fra i tiranni è patto. 2 Marzo 1853.

### Miseria estrema d'Italia.

#### SONRTTO.

Misera, omai nulla a soffrir ti resta, E fatta sei più desolata e schiava: Il nemico ti spoglia e ti raggrava, Nè puoi dal giogo liberar la testa.

L'onta aggiunge al dolore, e ti calpesta Con sorriso crudel barbarie ignava; E signoreggia gente stolta e prava La terra un dì sì lieta ed or sì mesta.

Dove andò la sua gioia? ogni diletto Fuggì d'Italia; e fu così percossa, Che di sè quasi non più sente affetto:

Gode il Tedesco che di sangue rossa Giacer la vede in un funereo letto; E regna come belva in campo d'ossa! 5 Marzo 1853.

### Crudeltà dei Tedeschi.

#### SONETTO.

Il furore dell'odio ancor non langue, Ed il Tedesco ognor si fa più crudo: Son le deserte vie piene di sangue, E stavvi un volgo abbandonato e nudo.

Al rio Stranier la sua barbarie è scudo: Fugge dalla pietà qual fosse un angue; E di ferir gli piace un petto ignudo, E vagheggia il pallor d'un volto esangue.

Ha nella faccia stolida e feroce Gioia superba che ti fa ribrezzo, Ed irto il labbro ad un sorriso atroce:

È sempre a nuove crudeltadi avvezzo; Ed ascoltando del dolor la voce, Dei nostri colli s'addormenta al rezzo! 7 Marzo 1853.

# State miserando d'Italia e d'Europa.

#### Sonetto.

Depredata l'Italia è dai ladroni, Fatti sostegno dell'austriaco soglio; Più non rimane alcuno, a cui perdoni La crudele paura e il cieco orgoglio.

Popolate non son che le prigioni; E immote al pianto, come all'onde scoglio, L'anime di color che stan sui troni, Quasi ognun gridi: io regno, uccido e spoglio.

E soldato oppressor, popolo oppresso Vedi in tutta l'Europa; e ben dir puoi Che l'aspetto del mondo ora è lo stesso:

E a dritto ci chiamò popoli suoi La tirannia che giunse a questo eccesso; E carnefici ell'ha, suoi degni eroi! 8 Marzo 1853.

### L'Italia invitta nell'odio contro lo Straniero.

#### Sonetto.

E l'odio dei Tedeschi in noi retaggio, Ed un odio che misto è col disprezzo: E non possiamo sopportar l'oltraggio Dei lurchi usati a flagellar per vezzo:

Al giogo di costor nati all'omaggio, Non si speri fra noi l'animo avvezzo; Del caro ausonio ciel non splenda il raggio Sui volti che ci fan mortal ribrezzo.

Che questa gente stolida e superba Ruini altrove; e unita ai suoi destrieri, Tolga le frondi ai boschi, e pasca l'erba:

Compra vittoria non gli renda alteri; E ancor ne cessi la memoria acerba: Si calpestin nel limo i lor cimieri! 8 Marzo 1853.

#### Arti dell'Austria

#### SONETTO:

Non s'apran l'Alpi a vomitar tiranni Nella misera Italia; e l'Austria cruda Su quella terra che divenne ignuda, Non regni più coll'armi e cogl'inganni.

La funesta cagion dei nostri danni Esercitò mai sempre arti di druda, La qual solo a spogliare intende e suda, E la malizia sua cresce cogli anni.

Nè di fallo veruno ode rampogna, Sorda, immota, crudel nel doppio volto; Non del male, del ben sente vergogna.

Ha di luride nubi il capo avvolto; Ed a tenebre nuove ahi sempre agogna Il popol suo ch'è disumano e stolto!

25

NICCOLINI. Poesie.

## I beni della pace.

#### \*Sonetto.

Che abbia pace l'Europa e si disarmi: E nell'alme dei re cessi il sospetto: Piaccia più della tromba il suon dei carmi, E la parola d'un soave affetto.

Nè per lieve cagion si corra all'armi, Senza pietà del popolo soggetto: Non abbia il fasto vil pomposi marmi; Nè all'ignuda virtù manchi un ricetto.

Non si veggan regnar cupide brame Nell'uom che a morte corre; e alfin dell'oro Cessi la sete che lo rende infame.

Padre della virtù regni il lavoro;
E il poverel digiuno omai si sfame,
E si calpesti il sanguinoso alloro!

11 Marzo 1853.

#### State infelicissime d'Italia,

#### SONETTO.

Ognor calca l'Italia, e la disprezza Quello Stranier che le sue terre invade: Nella licenza delle ostili spade Libertade non v'ha, nè sicurezza.

La misera a vil giogo è sempre avvezza; E ogni vano parlar la persüade; E tosto il ferro dalla man le cade In quella gioia che diventa ebbrezza.

Sempre d'armi ella manca o di consiglio; E non havvi potere onde si cange: Sventurato colui che ad essa è figlio!

Qual onda nello scoglio ognor si frange; E dalla gloria sua le vien periglio: Questa misera ognora aspetta e piange! 14 Marzo 1853.

### La gloria e potenza fetura d'Italia fra tutte le nazioni.

# SONETTO,

Non è vile l'Italia, e ancor le resta Dell'antico valor qualche favilla; E forse ad alta impresa il Ciel sortilla Nella speranza sua gentile e mesta:

D'una splendida luce par si vesta: Veggo, ah! veggo che omai fra tutte brilla; E tosto a lei si volge ogni pupilla, E chi ha nobil pensiero e brama onesta.

Tutti i beni che sono in altre scarsi, La bellissima Italia in sè raduna; E la vedremo a nuova gloria alzarsi;

E dall'Alpi alla placida Laguna,
A' cittadini suoi dolenti e sparsi
Il sorriso tornar della fortuna.

22 Marzo 1853.

## Timori interno al risorgimento d'Italia.

### Sonetto.

Era tutta l'Europa in te rivolta, Misera Italia; ed or chiamata sei Annosa schiava ch'è malvagia e stolta, Dal tristo mondo, sol benigno a' rei.

E tanta la barbarie in te raccolta, Tanto il dolor, che non vi sono omei: Ogni speranza, ahi misera! t'è tolta; E t'è concesso il dir: tutto perdei.

In ogni loco ove tu volga il guardo, Vedi nemici; e speri alcun soccorso? L'Anglo all'opra per te fia sempre tardo;

Senza fren di vergogna e di rimorso, È della Francia il popolo bugiardo Vile destrier cui non biancheggia il morso! 5 Aprile 1853.

### Impoverimento dell'Italia.

#### SONRTTO.

E nell'Italia, ovunque il guardo giri, Terrore e lutto, ed occhi al Ciel rivolti, E per lungo dolor pallidi volti; E di gemiti un suono e'di sospiri.

Ha il nudo agricoltor squallidi cólti: Dove sparse il sudor par che deliri; Credi che intorno a' campi altrui s'aggiri; Più suoi non sono che al signor gli han tolti.

Cresce la messe pei Tedeschi, e noi Siamo costretti a disputar le ghiande: Ecco, Italia, il destin de' figli tuoi:

È questo il cibo che da noi si prande! Tali l'imprese de' pietosi eroi! Tale è la fama che di lor si spande! 8 Aprile 1853.

# Cestanza e senno dell'Italia per risorgere a nueva vita.

#### SONETTO.

Dove una voce di conforto ascolta, E splender vede della luce un raggio, La sventurata Italia è ognor rivolta: E spera il fin di barbaro servaggio.

Ogni cosa più cara a lei fu tolta; Ma ognun dal suo dolore è fatto saggio: Se la nequizia dei nemici è molta, Non siam gente smarrita in suo viaggio.

Non tenor di magnifiche parole Odi da lei; ma si prepara e tace, Come chi sempre pensa a ciò che vuole.

Cerchi la gloria da romor fugace La gente che ogni di vuole e disvuole: Or s'è l'Italia alzata, e più non giace. 12 Aprile 1853.

### Vizi dei Francesi.

### SONETTO.

Ben presume di sè, ma non s'estima La franca gente impetüosa e vana; Onde sempre sarà ciò che fu prima, Toccando il sommo all'incostanza umana,

E ben sarà chi l'alzi e la deprima; Altri saggia l'appelli ed altri insana, Chè in cosa alcuna non toccò la cima; E chi gentil la chiami, e chi villana.

Ella sale a mostrar ciò che si cela Come la scimmia; e nella sua fortuna Gode delle vergogne, e non le vela:

Chè giammai non serbò misura alcuna; Nell'avverso destin tanto si svela, Che sempre dissipò ciò che raduna.

12 Aprile 1853.

# Nuove sorti d'Italia per opera del Piemonte.

### SONETTO.

Quella libera via dove si corre Al potere conduce e alla grandezza: Fortunati ora siam, chè non ci sprezza La cruda gente che da noi s'aborre.

Dai lacci Italia si saprà disciorre; E ad alte cose col dolor s'avvezza: Chi tornarci voleva a nuova altezza S'adira, e al ferro colla man ricorre.

E nei moti d'Europa ora si guarda L'Italia ancor; passò sì breve etade, Nè s'ardisce di dir: tu sei codarda.

Vedi per tutto folgorar le spade; L'animo è pronto, nè la mano è tarda: Ora vincer si può, ma non s'invade. 16 Aprile 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# I patrizj e la plebe.

### SONETTO.

Ho di puro desio l'animo acceso, E i patrizj e la plebe al par condanno: Chè se avessero ancor l'oro di Creso, I rei patrizj impietosir non sanno:

Se speranza gli dà pubblico danno, Ti guarda il volgo con sembiante offeso: Uno crudel si fa, l'altro tiranno; Nè sai qual giogo abbia più grave il peso.

Lungi dal fasto e da ricchezza insana, A me sol piace una fortuna umíle: Sempre nei ricchi è la pietà villana.

Venga alla dolce povertà gentile Non più soccorso di parola vana; Nè l'umano dolor si prenda a vile! 17 Aprile 1853.

Control of County

### Augurio di liberazione.

#### SONETTO.

Se l'Italia dal sonno alfin si desta, E in lei risorge la virtà primiera, Si vedrà ritornar là dove ell'era; E nessuno saprà dove s'arresta.

Cessi la cruda aquilonar tempesta; Ella ritorni indomita e severa; Nè all'Austria più dei nostri mali altera, S'accresca quel poter che ci funesta.

Abbia di tante colpe alfin la pena; E non sorga fra noi cagion di pianto; Scorra la vita libera e serena.

Forte una man ne ricomponga il manto; E del Tedesco si ricordi appena; E gli torni a rossor ciò che fu vanto! 20 Aprile 1853.

# Al cittadine italiane: certezza del risorgimento e primato d'Italia.

#### SONETTO.

Se in petto non t'annida alma servile. Il Tedesco non più l'Italia opprima, Nè sia dato a verun di farla vile; Dove ora è valle sorgerà la cima.

In lei tu scorgi ogni virtù gentile, E perfidia non v'ha che la reprima; Italia è madre a ogni pensier virile, Sempre nel senno e nel valor la prima.

Ben di lei si vedranno opre stupende, Che in altre genti non fur viste ancora; E la gloria del mondo in sè difende.

Or non ti prostri a salutar l'aurora D'un Sol che non vedrai: questo risplende; Inalza il guardo, chè vicina è l'ora. 21 Aprile 1853.

# La pace universale: trienfe sulla barbarie, e fratellanza dei popoli liberi.

#### Sonetto.

Saran l'Alpi confine, e non difesa, Nè l'alme più dall'Appennin divise; E la barbarie ch'è su noi discesa, Qui verra combattuta in mille guise.

Genti tedesche e franche a lunga offesa Io non veggo passar l'Alpi derise: E, giunto il di che tirannia vi pesa, Starete ove natura ambo vi mise.

A stirpi che fra lor non son nemiche, Nasceran giorni fortunati e belli, E dolce oblio delle discordie antiche:

Ma non saran rivolte a studj imbelli; E godranno fra l'utili fatiche La libertade che ci fa fratelli. 22 Aprile 1853.

# L'Italia eppressa e i Piemontesi.

#### SONETTO.

Vedi l'Italia desolata e mesta Starsi fra polve e fra ruine avvolta, Qual campo ove passata è la tempesta: De' suoi gemiti il suono ancor s'ascolta.

La misera provò sorte funesta, E dal suo limo invano erasi tolta: Sotto il barbaro piè che la calpesta, Tornò ludibrio a gente iniqua e stolta.

Ma vi son nell'Italia anime ardite, Che l'onta della patria or move a sdegno; Sapran col ferro definir la lite:

Han rivolta la mente ad alto segno. E nell'Italia manterranno unite La gloria del valore e dell'ingegno. 24 Aprile 1853.

### Progresso nella libertà e nei beni civili.

### SONETTO.

Non più malvagi a cui la forza è dritto, E che di tanti schiavi arman la mano; Non più sete crudel di sangue umano, E la vittoria dove sia delitto.

S'ebbe nelle sventure animo invitto; Nè tanti mali abbiam sofferto invano; Nè l'uomo più crudele ed inumano Farà l'arbitrio d'assoluto editto.

Rinasce la pietade in ogni petto, Quella dolce pietà che fu derisa; Alfin gli uomini unisce un santo affetto.

Non più la plebe torbida e divisa, Che dalla crudeltà cerca il diletto; Ed al ben si ritorna in ogni guisa. 26 Aprile 1853.

## Dolore e speranza.

#### SONETTO.

Or desolata sull'ignuda terra Tu stai, misera Italia; e nel tuo seno Ben dir si può che ogni dolor si serra: E chi non t'ama ti compiange almeno.

Tutto all'intorno divorò la guerra: Di lamenti e d'esigli il mondo hai pieno; È sì grande il dolor, che tutti atterra Nella dolcezza del tuo ciel sereno.

Ma cessera, se questi schiavi ignudi Saran respinti al carcere natio; E venga premio agli onorati studi;

E di nobili imprese abbia desio L'Italia vil, che or s'abbandona ai drudi, E della sua grandezza ha tanto oblio! 27 Aprile 1853.

# Risorgimente d'Italia; e enere all'ingegno.

#### SONETTO.

Più non torna l'Italia al giogo indegno, E alle speranze il sen tutto disserra; E sue divengon l'Alpi, e omai le serra La possanza del braccio e dell'ingegno.

Cessa così, che ognun la prende a sdegno, L'antica crudelta d'un'empia guerra; Nè assoluto poter gli animi atterra; E alfin s'ottiene libertade e regno.

Il nostro nome è venerato e caro; E la misera donna or più non pasce Dell'antico servaggio il pane amaro:

Un secolo diverso ad essa nasce; E ingegno che si mostra utile e raro Non si dispregia o si rimette in fasce. 28 Aprile 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Danni inenarrabili d'Italia: l'invasione austriaca e l'occupazione francese.

#### Sonetto.

Ciò che soffristi e ciò che soffri è poco, Italia; e tanto a sopportar ti resta, Che in te nuovo dolore ha sempre loco, E freme sul tuo capo ogni tempesta.

Fatta tu sei della fortuna un gioco, Nè cosa v'ha che non ti sia funesta; Ed a tante cittadi ha posto il foco Un nemico crudel che non s'arresta!

Onde specie di duolo a te non manchi. Nei danni tuoi si è, sventurata, unito Il tedesco furore a quel dei Franchi:

Divenne ognun nei nostri mali ardito:
Di tante offese non son sazj e stanchi,
E sì lungo dolor non è compito!

4 Maggio 1853.

# Bellezza naturale e bellezza merale nell'Italia risorta.

### Sonetto.

Ride la terra, e vi risplende il cielo Nell'antico splendor della sua luce; E quei giorni soavi a noi conduce, Che contristar non può rigor di gelo:

Non distendon le nubi un pigro velo, E la terra fra noi tutto produce: E dagli occhi d'ognuno ora traluce Della misera patria affetto e zelo.

O Italia mia, la gioia e l'allegrezza Qui torna; e nulla v'ha che ci funesti, Innamorati della tua bellezza.

Lungi dall'alma i rei pensier molesti, E tutti i sogni che il saper disprezza: Una sposa tu sei che ti rivesti.

5 Maggio 1853.

# I beni che diede natura all'Italia le ascondono in parte i suoi mali.

#### SONETTO.

Tu sarai sempre a molli studi intenta, O Italia; e ne' tuoi mali ancor sei bella: Così comanda al suo signor l'ancella; Nè del servaggio vil par che si penta.

Or del suo stato ride, or si lamenta; Prova una forza che la fa rubella: Ma sè felice ancor nei ceppi appella, E quello che soffrì non ben rammenta:

E poco de'suoi mali ella si cura; E ognor sopita nella sua mollezza, Non mai nulla imparò dalla sventura!

Esser schiava ella può, ma non oppressa: Fra tanti beni che le die natura, Crede la sventurata esser la stessa! 7 Maggio 1853.

#### Centre celere che amane il trene asseluto.

#### Sonetto.

Che la voce dei saggi Italia ascolti; Nè di superbi detti a lungo suono S'apra orecchio di popoli raccolti, Ludibrio a quelli che saranno e sono:

Nè s' odan più tanti malvagi e stolti, Che libertà gridando amano il trono; Che da muta vergogna or sono avvolti, Ed ebber voce che somiglia al tuono.

Veneri Italia i grandi suoi, nè creda A tanti alteri della lor stoltezza; E nel senno a verun fia che non ceda:

E cesserà del suo destin l'asprezza;
 Nè chiamarla potrà ludibrio e preda
 Colui che la compiange o la disprezza.
 8 Maggio 1853.

# La cupidigia dei Tedeschi e dei Francesi, sempre funesta all'Italia.

#### Sonetto.

Quando avverrà che de' suoi pregj altera Rieda la bella Italia, e il mondo dica: — In lei tornata è la virtude antica; — E potrà fra le genti esser primiera?

Scordi il giogo, e rammenti omai qual era; Vinca il sonno che i gravi occhi affatica! Ma che può, se Lamagna è a lei nemica, E la Francia sì cruda e sì leggiera?

Due Barbari funesti alle sue porte " Unisce l'odio; e da costor si vieta Ch'ella cangi il tenor della sua sorte.

Hanno dei nostri mali anima lieta; Ed a druda la vuol, non a consorte, La cupidigia che non è segreta! 13 Maggio 1853.

#### Il male d'Italia è male del mende.

#### Sonetto.

Folle Stranier, che con sembiante acerbo Un popolo ti chiama a ognun secondo, Non può di tue sventure andar superbo: Sempre divisa dividesti il mondo.

Ma sul duolo comun silenzio io serbo, Che mal si cerca nell'orror profondo; E ad altro loco il mio parlar riserbo Nel secolo di colpe ognor fecondo. —

Vittima fu di Barbari crudeli Ognor l'Italia, e dall'augusto volto Con mano ardita io non sollevo i veli:

Ma lo sguardo del mondo in te rivolto Sempre non resti, e il volto tuo si celi, O Settentrion perfido e stolto! 16 Maggio 1853.

# Conferte e riprensioni all'Italia.

## SONBTTO.

Nessuno, Italia mia, più ti disprezzi, Chè mai tanto potè la tua sventura, Ch'abbia i tuoi figli a turpe giogo avvezzi; E sapesti serbar l'anima pura.

Ma non avesti al fine uguali i mezzi; Chè l'Alpi tue non ti facean sicura; E lo Straniero imiti, e non apprezzi Tutti quei doni che ti fe'natura.

Tu resti sempre una derisa ancella. Che di vetusti drappi ognor s'adorna: E più vile divien, ma non più bella:

Ed al servaggio suo così ritorna; E invano ognuno a libertà l'appella: Combattere dovrebbe, ed ella s'orna! 16 Maggio 1863.

# Esortazione all'Italia di ubbidire ai saggi che la riprendono, e di star ferma ne'suoi propositi.

#### SONETTO

Abbia vigor nel corpo e nella mente: Lasci miseri studj, e canto e danza; Nè l'Italia ha perduto ogni speranza, E ciò che spera diverrà presente.

Mostrò che l'armi ell'è a trattar possente, E del prisco valor molto le avanza; Nè imitò la barbarica baldanza, Ad un punto animosa e riverente.

Ah! se prima ella fu donna d'imperi, Ora voglia ubbidir; nè si lamenti Se chi è saggio le parla in detti austeri:

Ma sia qual rupe allo spirar de' venti; E gli schiavi che invan son fatti alteri, A fuga vile non saran più lenti. 18 Maggio 1853.

28

NICCOLINI. Poesie.

## Indizj del risorgimento d'Italia.

## Sonetto.

Da lunga guerra ritrovar quiete Or può l'itala terra; e s'assicura Da tante insidie omai non più segrete; E scote il peso della sua sventura.

Scorrono ad essa ore soavi e liete, E ognuno ha l'alma generosa e pura; Nè di poter, nè d'oro in lei la sete; Gli altri non teme, e di sè stessa ha cura.

È giunto il dì ch'ella a sè pensi e s'ami; E quanto ella soffrì da'suoi tiranni Nella memoria sua sempre richiami.

Ah più ricche non sian de' nostri danni Lamagna e Francia con rapine infami; E il nome lor si perda in sen degli anni! 20 Maggio 1853.

# Contro le ingiurie dell'Europa all'Italia

#### SONETTO.

L'Italia è un nome, e un nome pur tu sei, Codarda Europa, onde a noi vien rampogna: Del pari hai giorni dolorosi e rei, Ma sotto il peso di maggior vergogna.

Barbari han regno, onde arrossir tu dèi, Pieni di crudeltade e di menzogna: E di te si può dir: — non è più lei; E la speme non sa dove ripogna. —

Venal soldato e perfidi tiranni Calpestano l'Europa: e la ricchezza A lor sempre venia dai nostri danni:

Ognun serve a colui ch'egli disprezza, Ed unisce alla forza ognun gl'inganni: Or tutto è valle e più non havvi altezza. 24 Maggio 1853.

# Stato delorese e abbiette d'Europa.

#### SONETTO.

Quanto nel mondo esser vi può di mali. Misera Europa, nel tuo grembo alberga: In te più non si trova alma che s'erga, Ma v'ha bassezza di miserie uguali.

Or le sventure a te sembran fatali, . E ad ogni peso chini omai le terga: Se non viene virtù che li disperga, Ben tu nei danni non avrai rivali.

Servon Francia, Germania; e l'Inghilterra Ciò che voglia non sa; l'Italia è schiava, Un albergo sì vil che non si serra:

La stirpe dei monarchi è così prava, Prava così, che ad ogni ben fa guerra: V'ha patrizj superbi e plebe ignava! 25 Maggio 1853.

# Sdegne centre l'Italia e centre i tiranni

#### SONRTTO.

Non sei, misera Italia, altro che un nome; E tu rendi infelice ognun che t'ama; Chè sei divisa da contraria brama: Sempre una man ti scompigliò le chiome.

Gridan c'hai le tue forze oppresse e dome; E non resta di te neppur la fama; L'Italia Italia ora non più si chiama; Sotto il peso manco di tante some.

Ma ciò non è concesso al muto oblio; E non si puote cancellar quegli anni, Quando a dritto dicesti: il mondo è mio!

Ognun gloria si fa dei nostri danni: Secolo è questo dispietato e rio; E spogliata l'Europa è dai tiranni! 28 Maggio 1853.

# Augurj di letizia e virth.

#### Sonetto.

S'apra l'alma dell'uomo a lieti affetti; Ne conforti la gioja e la speranza: E la bella amistade unisca i petti, Mirando al ben che i desiderj avanza:

E tutti alla virtù restin soggetti: Non più desio del canto e della danza; Nè pigro ognun dalla fortuna aspetti Quei beni che rapì l'ostil possanza.

Gara vi sia nell'opre, e lo Straniero Si vinca e si dispregi; alfin ripigli La bella Italia il suo rapito impero:

Non sia povera d'armi e di consigli; Nè vada alcun dei nostri danni altero, Or che dei padri son migliori i figli. 29 Maggio 1853.

## Luce, amere ed armenia nell'Italia.

#### SONETTO.

Se finor dominò barbaro gelo, Sopra la nostra terra alfin risplenda Pieno di luce e più ridente il cielo; Sempre qui regni un Sol che ci difenda.

Non più faccian le nubi un negro velo; Nè il crudo impero la barbarie estenda; Qual fior si drizza aperto in su lo stelo, L'alma gentile il suo vigor riprenda.

Tutto sia luce, amore ed armonia: E tosto svelta dalla sua radice Cada ogni pianta abominata e ria:

E si faccia più ben che non si dice; Ed a chi fu nemico, e più nol sia, Una destra stendiam, ma vincitrice! 2 Giugno 1852.

## Le sventure sempre maggieri d'Italia.

#### SONETTO.

Sei tu misera, o vil? tanta ti resta Ricchezza di dolor, che tu non sai Da sl gravi sventure alzar la testa; E misera così non fosti mai!

Ed ogni cosa ti divien funesta: E fatta madre d'infiniti guai, Tu dei sempre temer ciò che s'appresta, E sempre par che non piangessi assai.

Pur dalla gloria tua traggon rampogna I perfidi Stranieri; e omai siam tali, Che maggior del dolore è la vergogna.

Ahimè! nell'onta tu non hai rivali: E più misera farti ognuno agogna, E le sventure tue chiamar fatali! 3 Giugno 1853.

# Mali sempre nuovi dell'Italia, e ferocia dello straniero.

## Sonetto.

Misera Italia! qual dolor le manca! Un ludibrio ella fu della fortuna, Che nuovi mali a' danni suoi raduna; E non è sazia la crudel, nè stanca:

Vedi ogni faccia pel dolor più bianca; Ogni calle fiorito a noi s'impruna, E l'onda limpidissima s'imbruna; E non torna il valor che ci rinfranca.

Ha nel limo e nei sassi offeso il piede; E un barbaro flagel sempre la scote Dal tristo sonno allor ch'ella vi cede:

Se s'alza, lo Stranier più la percote; Ognun ricco si fa delle sue prede: Sembran ne' mali suoi le sorti immote! 6 Giugno 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Obbrobrio della schiavità nell'Italia.

#### SONETTO.

Alfin ritorni la virtù latina! Dee con parole di viltà feroce Assassini chiamar quei che assassina La gente, Italia, che così ti nuoce?

Potea più cruda stirpe esser vicina, Nei costumi diversa e nella voce? E noi servi a costoro il Ciel destina, E tal servaggio si fa ognor più atroce?

Miseri noi, serbati a tanto oltraggio, Che nel natio terreno andiam perduti Fra quella notte ove non splende un raggio!

Nella paura che ci rende muti, Servisse almen l'Italia ad uom ch'è saggio! Stolidi schiavi abbiam, tiranni astuti! 6 Giugno 1853.

# Disperazione.

#### SONBTTO.

Il tuo dolor, misera Italia, è tanto, Che non lo puote pareggiar parola. Da quante etadi è a te retaggio il pianto! Ogni alto senso il tuo dolor t'invola:

Ohimè! ben hai sugli infelici il vanto, E nessun ti soccorre e ti consola: Più speranza non v'è di regio manto, E sei nel tuo dolor misera e sola.

Dagli antichi tuoi vanti omai sarebbe Follia sperar; chè dalle glorie avite Dell'Italia il dolor sempre s'accrebbe:

E nessuno sarà che più le imite; Ciò che perduto fu mai si rïebbe Da genti invano a tanta impresa ardite! 10 Giugno 1853.

# Miseria, vizj e onte dell'Italia.

### SONETTO.

Dal vano orgoglio di memorie antiche Tu sei condotta alla miseria estrema; E speri invano che su te si gema Da quelle genti che ti son nemiche.

Le forti belve non saranno amiche A cervo vil che si nasconde e trema: • Ti crescon gli anni ed il pudor ti scema; La primiera tu sei dell'impudiche.

Cresce la crudeltà del tuo destino, E infelice così non fosti mai, O bella madre del valor latino.

Misera! ti circonda un mar di guai; Chi fu lontano diverrà vicino: Esser grande dovevi o sempre o mai! 22 Giugno 1853.

## Mali infiniti d'Italia.

#### Sonetto.

A tanti iniqui sei ludibrio e preda, E sei così nelle sventure avvolta, Che dai tuoi mali ogni speranza è tolta, E a un tiranno qui par l'altro succeda.

E dai tuoi figli ogni dolor s'ereda, Ogni dolore che nessuno ascolta; Nuova copia di mali è in te raccolta, E par che a questi da nessun si creda!

Pur tanta la bellezza è del tuo cielo Che qui sempre conviene ogni .Straniero; E vi fanno le nubi un dolce velo:

Or sembra che si mostri ei pur severo; E portato i tiranni abbiano il gelo A mostrar che in Italia hanno l'impero! 28 Giugno 1853.

# Voti del poeta: non licenza, ma libertà e monarchia popolare.

#### Sonetto.

Se questi voti rimarran delusi, Non prenda il fato e la fortuna a sdegno La stirpe umana; ma sè stessa accusi, Chè ben giunger poteva ad alto segno.

Restin gli uomini uniti e non confusi, Chè in lor diverso è l'animo e l'ingegno; E fa nemici libertade e regno Licenza madre di feroci abusi.

Più che ai palagi, alle capanne amico Sia quel potere che dai re s'appella; Nè sian le dignità forza ed intrico

Di chi patrizio o nobile s'appella: A libertà si trova ogni nemico Nell'antica superbia e la novella. 3 Luglio 1853.

## Gioia nell'Italia e nel mende risorte dalla barbarie.

#### Sonetto.

Non di belliche trombe odi lo squillo, Ma grato un suono d'armonia soave; Chè Libertade inalza il suo vessillo, E quel giogo cadea ch'era si grave.

Or più sicuro l'animo non pave, Poichè a gioia sincera il Ciel sortillo: Così dal sen di rupi erbose e cave Sorge di fonte un lucido zampillo.

Or turbar non ci ponno orride voci; E sulla terra orma non resta alcuna Della barbarie dell'età feroci.

È scemato il poter della fortuna: Libero il mondo da delitti atroci Ogni cara dolcezza in sè raduna. 3 Luglio 1853.

# Presagj della liberazione d'Italia per la sua partecipazione a una guerra europea.

#### Sonetto.

Quel dì che Italia non sarà costretta Dai crudi lacci della sua nemica, E alfin riscossa da servil fatica Delle ingiurie funeste avrà vendetta;

Come d'aura ch' è dolce a chi l'aspetta, Ella godrà della fortuna amica: E già ritorna nella gloria antica La desolata che a pugnar s'affretta,

Sarà la prima fra le genti ardite; E il suo valor non rimarrà nascoso Fra tante squadre a grande impresa unite:

E liberata dal Tedesco esoso,

Il maggior premio avrà di questa lite,

Se colla libertade ottien riposo.

6 Luglio 1853.

## Conforti all' Italia.

#### SONETTO.

Misera Italia, delle tue sventure Alfin da te dilegua ogni memoria; E che tacciano omai tutte le cure, Onde cotanto favellò la Storia.

Non sarai pianto dell'età futura, Ma verranno anche a te giorni di gloria: Ah più non sono le tue sorti oscure, E del maggior nemico avrai vittoria!

Dolce la vita nei tuoi campi ameni, Nell'aër puro, in prati erbosi e lieti, Che di fiori soavi ognor son pieni;

E nei tuoi boschi solitarj e cheti, Dove corre la gioia in tutti i seni, La pura gioia che non ha segreti! 6 Luglio 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Rimproveri all'Italia.

#### SONETTO.

Tu sempre de'tuoi figli il capo aggravi, Misera Italia dall'infausto nome; E mal dalla tua polve il capo alzavi; Chè l'alloro non è per la tue chiome.

Segui gli stolti, e mai non credi ai savi, E non fai senno col mutar di some; E col sangue e col pianto invan ti lavi, Or che son le tue forze oppresse e dome.

Tanta di ciel dolcezza e di costumi Avevi un giorno; ed in pensieri vani Or tormenti i tuoi figli, e te consumi!

Pena è serbata agli ardimenti umani: Volgi frattanto il piè fra sassi e dumi, O folle schiava di tiranni immani! 7 Luglio 1853.

owen Dougle

# Fine che debbono preporsi gl'Italiani.

#### SONETTO.

Non più s'allegri di promesse altere Questa delusa Italia, e al ben si volga; E lieta alfine i lacci suoi disciolga; Nella virtù riponga il suo piacere.

Colla forza del senno e del volere Dai lunghi e vergognosi ozj si tolga; E una man vi sarà che la raccolga Dal tristo limo ove dovea cadere.

Or le basta soltanto esser felice; E mai non dica a sè con cieco orgoglio: Vo' del mondo tornar dominatrice!

Chè col frangersi l'onda in duro scoglio, Spumante ella esser può, non vincitrice: Libera sia l'Italia, altro non voglio. 8 Luglio 1853.

#### Miseria e incertezza dello stato d'Italia.

#### SONETTO.

Tanta mole d'armati e di disegni Su te, misera Italia, ora s'aggrava: Tu pur vedi cozzar regni coi regni, Nè quiete ti dà l'essere schiava.

E neppure tu sai con chi ti sdegni, Ed opprimer ti può chi pria t'alzava: Ti cinge un mar senza confini, o segni, Com'altra gente generosa o prava.

Misera! fosti ai propri danni ardita, E fra suono di pianti e di ruine Dalla scena del mondo or sei sparita.

Ma chi sperò con armi e con rapine Aver l'Europa ch' ei destò sopita, Trova il principio ov' ei sperava il fine! 9 Luglio 1853.

## Centre i seldati tedeschi.

(V. le Note.)

#### Sonetto.

Se questa Italia che i Tedeschi impingua Sgombra verrà dalla lor razza infame, Assottigliati da perpetua fame, Più l'epa non avran che gli distingua:

E il pan richiesto in si diversa lingua Non sarà quanto basti alle lor brame; E a quel di vaste membra arido ossame, Negato il vino che la sete estingua.

Or sotto ardente cielo è fatto calvo Del Cesare alemanno il vil mancipio: Vendichi Italia, o Sol che non ci hai salvo!

E nel modo peggior ch'io non concipio Vien consumato da profluvio d'alvo, E ritorna lo schiavo al suo principio. 9 Luglio 1853.

# La guerra imminente, e i vizj del secolo XIX.

#### SONETTO.

Sulla lance d'Europa un gran momento Ora si libra, e tutto il mondo è pieno Di maraviglia a un punto e di spavento; E di fati diversi ha grave il seno.

Quali destini ci darà l'evento, Se più misera fia l'Italia o meno, Chi dir potrà? ben par nell'alme spento Il dolce affetto del natio terreno:

E tranne l'oro, vien tenuta a vile Ogni cosa nel mondo; e non rinnova Lodati esempi una virtù gentile;

E dell'antica i vizj e della nuova Età son misti, e spirito virile Cerca il secol presente, e non lo trova! 10 Luglio 1853.

# Augurj di letizia e di virtù nell'amore.

#### Sonetto.

Abbia l'Italia alfin quiete, e pieni Sian di gioia innocente i suoi pensieri ; E risplendano sempre i dì sereni Sopra la madre dei vetusti imperi:

E in mezzo ai verdi prati e ai campi ameni Non s'odano suonar detti severi : Ma non rifugga l'uom da tutti i freni; E in verecondo amor pur soffra e speri.

E non mai del pudore il vel sia tolto Allo stesso Imeneo; nè agli atti infesti, Della santa onestade il fren disciolto:

Una dolcezza di pensieri onesti Risplenda sempre alle donzelle in volto, Tanto che sempre a desiar ci resti. 13 Luglio 1853.

# Esortazione all'Italia rispetto ai costumi e al senno.

#### Sonetto.

Che la misera Italia abbia riposo; E su deserte vie fra spine e dumi Il suo vigor non perda, e si consumi Da quel dolore che divien pensoso.

Non ami la viltà d'ozio fastoso, Abbia gloria miglior dai suoi costumi; E più a lei non si gridi: invan presumi Sottrarre a lungo giogo il capo annoso.

E pur gloria migliore abbia dal senno; Nè vano a lei torni il valor degli avi, E non muti volere ad ogni cenno.

Scorser da tante età secoli ignavi, Che nell'Italia impera Arminio e Brenno, E più colpa non par d'essere schiavi! 14 Luglio 1853.

## La Russia e l'Austria.

#### SONETTO.

In Bisanzio uno scettro insanguinato Han gettato la sorte e la vendetta: Tremante il mondo i suoi destini aspetta, E non sa qual tiranno è a lui serbato.

Non vedi tu colla barbarie a lato Lo schiavo russo che a pugnar s'affretta? Perfida l'Austria che il suo brando getta Sulla gran lance nella man del fato?

Qual fra loro sarà peggior tiranno Saprai, misera terra: entrambo avvezzi A pugnar colla forza e coll'inganno!

Come l'uom si conculchi e si disprezzi
Dal Russo e l'Austro tutti omai lo sanno;
Ed hanno uguali all'empio fine i mezzi!
15 Luglio 1853.

NICCOLINI. Poesie.

## Grandezza e miseria dell'Italia.

#### SONRTTO.

Tu sei cogli altri e con te stesso in guerra, Popolo dell'Europa ultimo e primo; Invan ti cinge il mar, l'Alpe ti serra; Tu ti sollevi, e poi ricadi all'imo:

Ond'io dirò: la mente mia non erra, Se t'abbasso ad un punto e ti sublimo; E riverente il mio pensier s'atterra, O sdegnato talor nulla io t'estimo:

Chè tu sei di grandezza e di sventura, Di cui non si ritrova al mondo uguale, Un'indistinta incognita mistura:

E il tuo nome fu sempfe a quei fatale, Che per odio od amor di te si cura; E forza antica di destin prevale. 16 Luglio 1853.

#### Condizioni della felicità d'Italia.

#### SONETTO.

Sarà l'Italia fortunata e bella, Se dagli spirti che le sono amici Come pianta gentil si rinnovella; Nè dagli stolti aspetta i di felici:

E se libera e grande ognun l'appella, Mentre le schiere sue son vincitrici; E al dolce suon della natía favella Non è misto il latrar de suoi nemici:

Se conosce sè stessa; e alfin ripiglia Gli antichi spirti con gentile orgoglio, Qual sorella maggior nella famiglia;

Nè a libertà rende nemico il soglio; Ed alla propria gloria alza le ciglia; E dice allo Straniero: io posso e voglio. 17 Luglio 1853-

# Le speranze d'Italia.

#### SONETTO.

Veggo l'Italia a nuova gloria alzarsi; Nè i cittadini miseri e divisi Dal crudele Tedesco andar derisi, E con diverso esiglio afflitti e sparsi.

Benchè all'alto disegno i di sien scarsi, Più non sarem dallo Straniero uccisi; Nè quai fiori vedrò da lui recisi, Le speranze d'Italia calpestarsi.

Ma dall'Alpi una voce alfin rimbomba, Una voce che grida: — Or che si tarda? Non mai qui regno allo Stranier, ma tomba!

E non si trova un'anima codarda, Cui non sia questa voce un suon di tromba: E vince lo Stranier quando lo guarda! 17 Luglio 1853.

# La Russia, la Turchia e l'Inghilterra.

#### SONETTO.

Si oscura il volto dell'odrisia luna Presso la fiera aquilonar procella, Che tutti i venti nel suo grembo aduna, Sicchè s'ignora che sarà di quella.

Sotto britanne navi il mar s'imbruna; Le forze sue dall'Occidente appella, Nè conobbe giammai maggior fortuna L'Isola grande che Albion s'appella.

Libera, sola fra le accolte genti Può sfidar l'ire delle squadre avverse, Ella avvezza a pugnar cogli elementi;

E le barbare navi andran disperse, O saranno ludibrio a tutti i venti, Negli abissi del mar spinte e sommerse. 23 Luglio 1853.

# Contro la cupidigia dell'oro, e contro gli speculatori disonesti.

#### Sonetto.

Non teme fallo che di lui sia scritto Quando aduna tesori un uom rapace; Non si leva dal limo ov'egli giace; Grata è l'infamia a lui più del delitto.

Crede nasce: dall'oro ogni diritto; Tutti dispregia con sorriso audace; Nè si rimove col pensier tenace Dall'orme vili del cammin prescritto:

Onde veggiamo da principio umile Venir piccola gente alla ricchezza, E a povertà ridursi un uom gentile;

Tanta nel ricco entrar dell'oro ebbrezza, Che non v'ha cosa ch'ei non tenga a vile; E prima gli altri, ed alfin sè disprezza. 26 Luglio 1853.

# Consigli all'Italia.

#### Sonetto.

Mai non venir co'tuoi nemici a patti, Nè speme aver nella pietade altrui: Più dall'Italia non si dica: io fui: Misera, assai piangesti, ed or combatti.

Di tante etadi la viltà riscatti, Allor che pugni coi nemici tui; E lo son tutti, nè puoi dire a cui Piaccion più le rapine ed i misfatti.

Quanti vestigi del furor straniero In ogni loco, o misera, tu serbi: Sempre su te così tenean l'impero!

Più non si parli de' tuoi giorni acerbi, Se l'armi impugni, e non ripeti: io spero, Nella memoria che ci fa superbi.

26 Luglio 1853.

### Le invasioni del Tedesco.

#### SONETTO.

Tra i fatali vicini è il più feroce Sozzo Tedesco che ha di vecchia il viso, E ne'suoi folti peli ostenta un riso, Che dall'alma deriva e stolta e atroce.

Gli orecchi a lacerar colla sua voce Sempre qui scende un popolo diviso, Che si abborre ad un punto ed è deriso, E che dir non si può quanto ci nuoce.

Egli immobile e muto al par di rupe Qui siede, e sazio mai non è, nè lasso; E orror ci desta con sembianze cupe.

Se fugge e torna, vuol nel sangue il passo; Ed altra cura par che non occùpe Questo crudel dall'anima di sasso.

27 Luglio 1853.

### Sventure e desiderj vani dell'Italia.

### SONETTO.

Di ciò che tu perdesti ognun ti sprezza, E non ammira alcun ciò che ti resta; Non sei fio. che avanzasse alla tempesta, Ma querce che risorge ad ogni altezza.

A tanti esempj di fortuna avvezza, Che a te pur sempre ritornò funesta, Il fugace pensier mai non s'arresta; E povera ti fa la tua ricchezza.

In ogni loco ora ti volgi, e vedi Dello stranier furore i segni impressi; E sventurata sei più che non credi.

I tuoi nemici sono ognor gli stessi, E tu, misera, stai sotto i lor piedi; E non v'ha modo a sollevar gli oppressi! 31 Luglio 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Centre i Sefisti politici, e centre gli scritteri che tradiscene la patria.

#### SONETTO.

Non più di regno avidità; che cessi Il tenor di magnifiche parole; E alfin risplenda sull'Italia il Sole, Quel Sol che deve illuminar gli oppressi.

Ma noi siam, sciaürati, ancor gli stessi; E l'Italia perdio! pascon la fole: Nei pochi il ben, nei molti il mal; si vuole Strugger la patria con feroci amplessi.

Malvagio è tal che credi insano, e vende Questa misera Italia allo Straniero, Lodato padre di stoltezze orrende:

E con quell'oro che gli dà l'Impero Fa guerra ai saggi, e ogni follia difende, Scrittor venale che ti par severo! 1 Agosto 1853.

### L'Italia libera ed una

#### SONETTO.

Giorno verrà che dalle sue sorelle Non fia spregiata chi ne fu regina; E asciugherà l'Italia un pianto imbelle, Non più ai Barbari schiava e concubina:

Nè lo Stranier la chiamerà ribelle, Perchè rinnova la virtù latina; Nè col suo grido ferirà le stelle Colei sì ricca un giorno ed or tapina!

Dentro il tedesco fimo andar sommersa Non vedrassi l'Italia, e noverarsi Il sangue e l'oro che da lei si versa.

Veggo tanta barbarie alfin dispersa, E dell'Italia i popoli incontrarsi, Ed una divenir gente diversa! 2 Agosto 1853.

### Consigli di senno e temperanza all' Italia.

### SONETTO.

Non si atterrisca da codardi astuti Questa misera Italia, e a sè provvegga; Tanto che alfine il suo destin si muti, Ed una forte man sia che la regga.

Non creda al vaneggiar di detti arguti, E libertade e regno, altro non chiegga: Nè la propria salvezza ella rifiuti, E licenza fatal non la possegga:

Ma sia modesta ne' suoi voti, e tanto Ella non chieda a chi è di lei più forie, Che l'allegrezza non si muti in pianto.

Faccia col senno suo la propria sorte; Raccolga il crin, si ricomponga il manto, Come donna che torni al suo consorte. 4 Agosto 1853.

### Infelicità di chi nasce in Italia.

#### Sonetto.

Sotto il giogo dovremo andar canuti; Nè mai sarà che il tuo destin si cangi, Povera Italia; e invan piangesti e piangi Sovra i tuoi figli ognor tremanti e muti.

Noi siam ludibrio di tiranni astuti, E tu fremi in te stessa e ti compiangi: Ahii di lacrime asperso un pan tu mangi, E pasci i frutti che già son caduti.

Speme non hai di libertà veruna; È la miseria tua così la stessa, Che non credi al mutar della fortuna;

E il tuo nemico incrudelir non cessa: Oh sventurato chi sorti la cuna In te sempre derisa e sempre oppressa! 7 Agosto 1853.

### I doni dell'Austria.

### Sonetto.

Dove ha condotto il tuo feroce orgoglio La desolata Europa? il passo apristi, A far più grande la ragion del soglio, Agli Sciti crudeli, e a'tuoi gli hai misti:

E ben staranno come all'onde scoglio Questi crudeli che l'Italia ha visti: Sono d'orride piante ampio germoglio: E tu coll'ombra l'universo attristi.

Ecco dell'Austria i doni; e sede avranno In questa bella Italia, e pure un regno, I vili schiavi del peggior tiranno.

E sì ci prende la fortuna a sdegno?

E qui sarà colla vergogna il danno

A vituperio dell'umano ingegno?

7 Agosto 1853.

# Consigli alla Francia.

#### SONETTO.

O stolta Francia, che farai? perduto La gloria ancor non hai dell'armi, e puoi Restarti un volgo ubbidiente e muto, Prole di padri che fur detti eroi?

Di tanti onori tu farai rifiuto? Questo è l'esempio che pur lasci a noi? E la fama che vien da detto arguto, Già forte e grande, ricercar tu vuoi?

Ti cingi il crin dell'oblïato alloro; Scotine alfin di lunga polve il velo: Nè ti possieda ancor sete dell'oro.

Non abbia Europa tirannia di gelo: Riprendi, o sventurata, il tuo decoro; E una libera fronte inalza al Cielo. 8 Agosto 1853.

### Per la temuta alleanza dell'Austria colla Russia.

#### SONETTO.

Se dell'Alpi il cammino apre allo Scita, L'Austria farà d'Italia un gran deserto; E in questo calle, dalle stragi aperto, Turba verrà di barbari infinita.

Ha gente al sangue e alle rapine ardita, Ed avrà l'Austria pari all'opra il merto: Ben cinger può d'ogni delitto il serto, S'altro Straniero i suoi furori imita:

Arder città, ville, tugurj; e tutto Quello che fu lungo sudor degli anni In un sol giorno si vedrà distrutto:

Ricca l'Europa di vergogna e danni; In ogni loco immagini di lutto, E miseri gli schiavi ed i tiranni! 8 Agosto 1853.

### L'alleanza della Francia cell'Inghilterra.

#### SONETTO.

Veggo l'armi francesi al gran Britanno Sul mare unite starsi, e porre un freno A chi vuol dell'Europa esser tiranno, E ha di barbaro orgoglio animo pieno.

È pianta che allignò nel suo terreno, Colei che cresce dell'Europa a danno; Se sveller non si può, scemisi almeno Dai generosi che troncar la sanno.

Siccome il serpe che dal bove ha nome, Lega l'Europa, e se la stringe al petto Questo Russo crudel dall'irte chiome.

Tutti empiè di paura e di sospetto; Chè con armi ed inganni ha vinte e dome Barbare genti in cui non entra affetto.

8 Agosto 1853.

NICCOLINI. Poesie.

### Contro l'Austria.

#### SONETTO.

A te restin, crudele, e ceppi e gelo; E colà vivi, e ognor de' suoi rigori, Come funereo vel, ti cinga il cielo; Fra le nevi t'assidi e fra gli orrori.

D'assoluto poter funesto zelo, Barbara, hai sempre, e i tuoi tiranni adori; E son le colpe tue, ch'io mal rivelo, Natura a te, come ad un prato i fiori:

E ben di te si narra ogni delitto, Ogni lascivia; ma le tue lordure Giammai non basta ad adeguar lo scritto.

Non fu pur gloria nelle tue sventure: Sempre i ceppi del mondo hai riconfitto; Nè mai sperasti nell'età future!

9 Agosto 1853.

### Dolori e mellezza d'Italia.

#### SONETTO.

Tu sei piena di glorie e di sventure, Misera Italia, e in te non v' ha riposo; E mal confidi nell'età future Sotto un giogo sì grave e faticoso:

E combattuta da diverse cure Pieghi ad orrido peso il capo annoso; Nè vi ha cosa che omai ti rassicure Da tante insidie d'un dolor nascoso:

Ond'è che schiudi i gravi occhi a fatica; E aperti appena, sempre al tuo cospetto Non appar faccia che non sia nemica:

E quando non ti turba alcun sospetto, Tu t'abbandoni alla quiete antica, E sol trovi nel sonno il tuo diletto! 13 Agosto 1853.

### Amenità e delizie nell'Italia libera dallo Straniero.

#### Sonetto.

Non più d'Italia i dolci campi inonda L'Austria crudel colle diverse schiere; Nè lo squallor di barbare bandiere Ai suoi limpidi fiumi attrista l'onda:

Nè l'eco a voci ignote omai risponda; Nè l'aure liberissime e leggiere Movano a lusingar le fronti altere D'ameni boschi nella via profonda.

Più memoria non sia d'oltraggio e scorno, E non vergogna dello stato umíle; E faccia la virtude a noi ritorno.

Ogni dolcezza, ogni pensier gentile Si rinnovin fra noi: sorga ogni giorno Bello, aspettato come un fior d'Aprile. 13 Agosto 1853.

### La tirannide austriaca in Italia.

### SONETTO.

Siam sotto il giogo di tiranni abbietti, Che contamina il sangue e la lordura; Barbara gente che non prova affetti, E sempre corre al mal di sua natura.

E lungo orror di popoli soggetti Gode e si pasce nella lor sventura; E lei vie più crudel fanno i sospetti; Ognor punisce, e non è mai sicura.

Sotto il suo trono ed oro e sangue e pianto Corron mai sempre; e ognun così v'abonda, Che il mare istesso non vi avrebbe il vanto.

Nella cupa voragine profonda La pallida corona e il nero ammanto Vadan sommersi dal furor dell'onda! 15 Agosto 1853.

# Risorgimento d'Italia.

#### SONETTO.

Se non ti prende la fortuna a sdegno, Tu non sarai dell'altre genti ancella; E si dirà che sei possente e bella, E a grande altezza salirai di regno.

Oh che tu possa giungere a quel segno, Cui il desio de' tuoi figli ognor t'appella; Ed invidia ti porti ogni sorella Nella gloria dell'armi e dell'ingegno!

Tu di pietade a ogni altra gente oggetto, Or desti invidia ad ogni gente, e t'arde La viva fiamma d'un possente affetto:

Non hai nella virtù l'anima tarda, Nè muti di fortuna ad ogni aspetto, Nè mai bassezza il tuo valor ritarda.

19 Agosto 1853.

### Contro le lascivie dell'Italia.

#### SONETTO.

Deh venga il di che alla quiete antica Torni l'Italia, e sia felice e grande; E cresca il grido che di lei si spande, E provi i doni d'una mano amica.

Or nel servaggio suo vie più s'intrica; E sol d'ozj s'allegra e di vivande; E inebriata delle sue bevande Dalle piume le membra alza a fatica.

Nei conviti, nei giochi i dì consuma; E fra tante lascivie è sì ravvolta, Ch'ella siede allo specchio e si profuma:

E d'ogni libertà perduta o tolta Cura non ha; le piace un vin che spuma! Vile divenne omai quanto ella è stolta. 21 Agosto 1853.

### Guerra e pace.

### SONETTO.

Non più barbaro suon di trombe ascolti, E voci di spavento e di dolore, E grida che mandar suole il terrore, E la paura con i crin disciolti;

Quando cresce il pallor sui tetri volti, E fatto duce all'alme un rio timore, L'impeto dell'assalto o un cieco errore Tutti i nemici nella fuga ha volti:

Ma in ogni loco ascolti e scherzi e canti, Ed un soave mormorio di fronde, E il suon dell'acque nella valle erranti;

Solo a dolci sospiri Eco risponde, E d'augelletti agli amorosi pianti: E piene d'armonia le selve e l'onde. 22 Agosto 1853.

# Sventure e vergogne dell'Italia.

### SONETTO.

Così senza rossor, senza speranza, Vivi i giorni dell'onta e del servaggio; E omai più nulla da soffrir t'avanza, O da tanti anni usata ad ogni oltraggio:

Ed il vizio ti crebbe e l'ignoranza, Nè alcun da'tuoi dolori è fatto saggio: Non si sa dove giunta è la burbanza, Nè stolto v'ha cui non si renda omaggio.

Così nell'onta tua più t'inabissi; E collo scettro suo l'Austria crudele Già ti chiudea nei termini prefissi.

Nave senza timone e senza vele, Più combattuta assai ch'io qui non scrissi, Or dovunque ti porta aura crudele! 23 Agosto 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Contro la mollezza d'Italia, e contro l'abuso della musica.

### SONETTO.

Quando Italia sarà libera e sciolta
 Dai duri ceppi che le fan ritegno;
 E sollevata a dignità di regno,
 E a più nobile scopo alfin rivolta;

Nè a folleggiar ritorni un'altra volta, E prenda omai tante stoltezze a sdegno; Da potenza dell'armi e dell'ingegno A sì duro servaggio allor fia tolta:

E dell'Italia il popolo canoro Allor, deposte le lascivie antiche, Fia che ritorni al natural decoro:

E a lui le sorti volgeranno amiche; Non vaghezza di canto e non d'alloro, Ch'è fatto premio a ignobili fatiche! 25 Agosto 1853.

### Sdegne centre l'Italia.

### SONETTO.

O terra di sventure e di ruine. Terra fatal che i figli tuoi divori; Che parli sempre di virtù latine, E mostri ognor gl'inariditi allori;

Alla fortuna tu non hai più crine, E fatta vile il tuo passato adori; E lunga etade accumulò le brine Sulla tua chioma usata a tanti onori.

Perchè non taci alfin, schiava canuta? Da lungo suon di gemiti e querele Il tuo destino omai più non si muta:

Una nave tu sei ch'è senza vele, Piena di gente immobile e caduta: Al sozzo lido resterai fedele! 25 Agosto 1853.

# Speranze e vati dell'Italia; barbarie del Tedesco.

#### SONETTO.

Sotto peso sì vil sempre costretta Non si vedrà l'Italia: è giunto il giorno Che alfin si faccia a libertà ritorno; E suonò l'ora della sua vendetta.

I grandi eventi dell' Europa aspetta La misera serbata ad ogni scorno; E mestamente volge gli occhi attorno, E il fin de' mali suoi coi voti affretta,

Arse le sue città, vedi il bifolco, Che al tedesco destriero invidia l'erba, Cascar di fame sul fecondo solco!

E quella gente barbara e superba Par che dica alla terra: — io non ti solco; Tutto qui deve divorar la guerra! — 26 Agosto 1853.

### Fede nell'Italia.

#### Sonetto.

A grandezza giungea che non s'imita, E ben può dirsi dal passato oppressa: Ma, se al valor la disciplina è unita, L'Italia alfin ritrovera sè stessa.

Ben fu nell'opre e nei disegni ardita, E possiede un vigor che mai non cessa: Ridesterassi la virtù sopita; Nè sara vilipesa e sottomessa:

Ah sì, risorgeranno i dì più belli, Se nell'Italia misera rimbomba La voce che gridò: Siate fratelli!

D'Italia allor ci sveglierà la tromba; E un'eco avrà nei glorïosi avelli, Che non denno ai nemici esser la tomba! 27 Agosto 1853.

### Contre la tirannide settentrionale.

#### Sonetto.

Regni come una fiera in campo d'ossa, E sei cinta di stragi e di ruine, O di lacrime e sangue umida e rossa, Abitatrice dell'immense brine,

La bella Italia era da te percossa, E percossa d'un mal che non ha fine; Ma immobile rimase ad ogni scossa, Quando scendesti dalle vette alpine. —

Ah! volti un giorno nella fuga i passi Saran del turpe mostro: e si vedranno Tutti dell'Alpi insanguinati i sassi;

Dell'Alpi nostre onde si fe' tiranno; E di barbaro ossame orridi ammassi Far la vendetta non minor del danno! 30 Agosto 1853.

### I Francesi e i Tedeschi.

#### SONETTO.

Se più Franchi, o Tedeschi Italia abborra Dirsi non può: la misera non deve Mai fra loro cercar chi la soccorra; Chè ne sarà l'aïta o finta, o breve.

Son nei primi gli affetti al par di neve, Ov'aura tepidissima vi corra; Dai secondi ogni mal, stolta, riceve: Nè so come al nemico essa ricorra!

Gente esecrata ed esecranda: a voi Da lunga età siamo ludibrio ognora; Nomi e sventure abbandonaste a noi.

È spazio lungo a ciò che fate un'ora, Mobili Franchi, e sol da scena eroi! Si calpesta ogni dì ciò che s'adora. 31 Agosto 1853.

### Contro le sètte e le discordie civili.

### Sonetto.

Una favilla del valore antico In te non resta; e sei cotanto abbietta, Che più l'ire non hai della vendetta; Ma tendi insidie vili al tuo nemico.

Non veggo alcun che sia dell'altro amico: Nè lode o premio alla virtù si aspetta: Ma la calunnia vien come saetta, E ti ferisce collo sguardo oblico.

Son pochi i saggi, e non vi sono intesi; E solitarj su contesa strada Ognun li guarda con sembianti offesi.

Sappia l'Italia alfin dov'ella vada; Ed abbia spirti a nobil opra accesi; E vincerà col senno e colla spada. 1 Settembre 1853.

### Riprensioni all'Italia.

#### SONETTO.

Dall'antico valor sempre lontana, Di speranze vivesti e di memoria; Or non t'entra nel sen desio di gloria, Ed ogni cura nel tuo petto è vana.

Un'aura sola di virtù romana
Su lei spirasse dall'antica istoria;
Ed ogni cosa vile onde si gloria,
Verrebbe meno a questa druda insana!

Or tu sei fatta misera e superba; Ed ognun che ti sgrida è tuo nemico; Pur la dolcezza ti divenne acerba:

E del senno moderno e dell'antico La tua mente infelice orma non serba; Non hai nella sventura un solo amico! 3 Settembre 1853.

NICCOLINI. Poesie

# Speranza indomabile dell'Italia; e viltà dell'Austria.

#### Sonetto.

Sparl l'Italia, e nella sua pianura Sol v'hanno orme di stragi, e poco avanza: Fra vestigj di gloria e di sventura Vive l'altezza della sua speranza!

Povera Italia, niun di te si cura; Regna l'usata militar baldanza: Grande tu paghi a brevi glorie usura, E fatta sei d'ogni dolor la stanza.

Ma resta un ferro ai vinti, e assai più vale Questa perdita tua della vittoria, ' Che coll'oro acquistò la tua rivale.

Dei vili allori non sarà memoria; E se l'Italia, come dee, prevale, Dal tradimento fuggirà la gloria! 4 Settembre 1853.

# La grandezza futura d'Italia e di tutte le genti.

#### Sonetto.

Dalle ruine sorgerai più bella, E allo Stranier più non sarai consorte: Un sì dolce pensier sempre favella A chi sortì dal Cielo anima forte.

Avrai libera l'alma e la favella, Lieta così della mutata sorte, Che oblierai d'essere stata ancella, Disdegnando nell'Alpi aver le porte.

Tu sarai grande, e nella tua grandezza A veruno fatale: ogni tiranno Fia che ritorni nella sua bassezza:

E cesserà d'Europa il grave danno, E sorgeran le genti a vera altezza: Alte son quelle che servir non sanno! 6 Settembre 1853.

# Desolazione dell'Italia per l'invasione straniera.

### SONETTO.

Il barbaro corsier calpesta i fiori, Che nascean sotto il piè delle donzelle; Arido è il prato, e più non sparge odori; E il fior sparì come dal ciel le stelle.

Là dove sede un giorno ebber gli amori, Gemiti ascolti della plebe imbelle: Ha perduto ogni loco i propri onori, E le cose fra noi non son più belle.

Tu non odi più qui muggir gli armenti, Che al Barbaro crudel vi sono ascosi; Ma solo odi ruggir Tedeschi e venti.

Fuggì la gioia, e non vi son riposi; E pur la guerra entrò fra gli elementi: Colpa è il silenzio, e favellar non osi. 7 Settembre 1853.

### Ruina d'Italia, e sua vendetta.

#### Sonetto.

Del tuo furor le tracce in ogni loco O barbaro, rimiri; e dir non puoi Se più crudel col ferro, ovver col foco, Fosti nei danni che recasti a noi:

Ed ogni danno al tuo desir fu poco, Gente crudele e mal chiamata eroi; Tu dei figli d'Italia orrido gioco Facesti, e peggio si farà de'tuoi.

Se crudeltà sull'animo ci pesa, Qual dobbiam pena immaginar che possa Colla vendetta pareggiar l'offesa?

Pur se del vostro sangue Italia è rossa, E già col ferro s'è da voi difesa, Dirsi potrà ch'ella dal sonno è scossa! 9 Settembre 1853.

# Timeri e desiderj.

### SONETTO.

Quali saranno, Italia, i tuoi destini Fra tanti moti d'armi, e sì diverse? Ci farà l'ira di fortune avverse Dalla terra sì dolce pellegrini?

Di noi che siam d'Italia i cittadini, Saran le forze annichilate e sperse? E avrem sempre le luci al Ciel converse, E sulla testa e sotto i piè gli spini?

Che le tante sventure e il duro esiglio Cessin per noi; più liete sorti alfine, E pieno sempre della gioia il ciglio:

E ritornino ai geli e alle pruine .

Poveri di pietade e di consiglio,

Barbari scesi dalle vette alpine.

17 Settembre 1853.

### Pace e virtù nel mondo.

### SONETTO.

Non più guerra fra noi: restino alfine Dopo tanto furor popoli amici; Non più loco alle pugne e alle rapine, E sulla terra non vi sian nemici.

Non sediam fra le stragi e le ruine Delle schiere sdegnate e vincitrici; E a sl turpe servaggio arrivi il fine Nei tiranni malvagi ed infelici.

Ah! che l'Europa da cotanti mali Ch'ella sofferse, si commova a sdegno; E faccia la virtù gli uomini uguali:

Nè pur del bene s'oltrepassi il segno: Gli uomini sian fratelli, e non rivali; E la potenza omai resti all'ingegno. 28 Settembre 1853.

# Augurio e conforto all'Italia.

### Sonetto.

Non sia mai schiava di signor crudele La bella Italia di dolcezza albergo; Suon di pianti non s'oda e di querele, Ed abbia nel valore il proprio usbergo.

E quelle carte che a sua gloria io vergo, Mostrino ch'io le fui sempre fedele; E mai non volsi alla sventura il tergo, Qual uom che il labbro sol accosti al mèle.

Regnan su lei la gloria e la sventura Da lungo volger d'anni: ah non si dica Che fatta è tale che di sè non cura!

Pur suona il grido della fama antica: Su lei non posa l'ignominia, e dura Sempre l'infamia sulla sua nemica. 29 Settembre 1853.

### Contro l'inerzia e l'ozio dell'Italia.

#### Sonetto.

Non si parli di gloria e di grandezza; Ma non più tra gli affanni tu vivrai, Se viene un giorno che nessun ti sprezza, E che tu possa dir: soffersi assai.

Se non ti piaci nella tua bassezza, Colla memoria degli antichi guai, Alcun si pentirà ch'or non t'apprezza; Nè ti dirà: tal fosti e tal sarai.

Saran gli altri diversi ove tu cangi: Ma se brami restar nell'ozio antico, Allor t'adiri indarno e ti compiangi;

Chè sempre alla viltà manca l'amico!
Fra le ruine ti nascondi e piangi,
Gridando: è l'ozio il mio peggior nemico!

1 Ottobre 1853.

NICCOLINI. Poesie



# Alleanza desiderata delle stirpi latine contro il Settentrione.

#### SONETTO.

Or non v'ha l'Alpi e i Pirenei, ma unite Son quelle genti che rallegra il Sole; E col ferro possenti e le parole Alfin sapranno definir la lite:

E la causa miglior faralle ardite: E da lor si dirà: non siam più sole; Questo orribile giogo omai ci duole, E le sventure che non son compite. —

Nacque nel gelo, e non si vide ancora Nell'Italia cessar dalle ruine Quella gente crudel che la divora:

Di dove giunser le virtù latine, Suole un giogo arrivar che sì ci accora: Ella ne reca ognor tiranni e brine! 2 Ottobre 1853.

### Mali innumerabili d'Italia.

#### Sonetto.

Già fra le tue ruine è nata l'erba, O miseranda Italia; e traccia alcuna Dell'antico valor qui non si serba; Tanto l'ira potea della fortuna!

Quanto ha di mali il mondo in sè raduna; È la sua gente misera e superba: Speranza e gioia non avea nessuna; E a novello dolor v'è chi la serba.

Erran per tutto con diverso esiglio I cittadini suoi miseri tanto; Madre non v'ha che non ricerchi un figlio!

Non mai cotal ricchezza era di pianto, E poverta di forze e di consiglio; E Italia avra d'ogni miseria il vanto. 3 Ottobre 1853.

## Letizia universale per la liberazione d'Italia.

### SONETTO.

Nella misera Italia alfin risplende Dopo tante procelle un dolce Sole; E s'ode il suon di libere parole, E taccion l'ire delle pugne orrende.

Ogni stella nel cielo ora s'accende; È lucida assai più ch'ella non suole: Nè su squallide terre inculte e sole Un cupo vel di tenebre si stende.

Nella notte e nel di lieto un sereno Regna nel ciel che tacito sfavilla; E l'aër tutto di dolcezza è pieno.

Abbiam venti soavi e Sol che brilla: Riposa il figlio della madre in seno Con dolce un riso nella sua pupilla. 10 Ottobre 1853.

## Fede nel risorgimento d'Italia.

### SONETTO.

Già veggo Italia di sue glorie armarsi, E alla difesa della patria uniti I figli suoi ch'eran divisi e sparsi; E resi alfin nel gran cimento arditi:

E dai riposi suoi la veggo alzarsi Coi cittadini dal servaggio usciti; E non più nel suo limo umiliarsi, Ma gli spirti svegliar ch'eran sopiti;

Toglier la polve agli obliati allori, E mostrar nel cimento il volto asperso Di gloriosi e nobili sudori:

E il barbaro nemico andar disperso; Ella aver nella pugna i primi onori, La sua fama suonar nell'universo! 17 Ottobre 1853.

## La ferocia del Russo.

### SONETTO.

Un nembo più funesto or si disserra: S'alza il nitrito dei corsier feroci; E da per tutto suona omai la terra Nell'Oriente di lamenti atroci:

E spera il Russo nella vil sua guerra Co'schiavi tardi al bene e al mal veloci, Sotto la spada udir ch' Europa atterra. Piangere il mondo con diverse voci!

E già inonda la terra un mar di pianto: Erba non v'ha cui non colori il sangue; . Gridan quei mostri che il furore è santo:

E la rabbia feral giammai non langue Nel Russo che usurpò cesareo manto, E soffoga l'Europa al par d'un angue. 19 Ottobre 1853.

## Voti di letizia e di virtà per l'Italia.

#### SONETTO.

Non più stendan le nubi orrido velo, E regni sempre una gentil dolcezza Nell'aër vivo dell'ausonio cielo; E d'inverno crudel fughi l'asprezza;

E che qui cresca il fior sovra ogni stelo, E salute vi duri e giovinezza: Nè invan ricerchi il Sole un petto anelo, Il nostro Sol che i Barbari disprezza:

Onestà nelle donne e leggiadria; E il valore nell'uomo abbia la stanza, Ma non vi sorga una crudel follia:

Opre virili e non la rea baldanza; E concorde allegrezza e cortesia, E la virtù che ogni altro pregio avanza. 22 Ottobre 1853.

## Esortazione alla guerra contro la Russia.

### SONETTO.

È l'ora del servaggio omai vicina, Se coll'armi non fai l'ultima prova; E tutta non sarai che una ruina, Se voce di Britannia or non ti giova.

Alla misera Europa s'avvicina Gente, la cui ferocia ahi non t'è nuova! Odia la bella libertà latina, E gloria solo nel servir ritrova.

Ella fu sì crudel sotto il suo gelo; E che mai diverrà quando si giaccia Nell'aër dolce dove ride il cielo?

L'afflitta Europa non invan minaccia; Vuol reciso ogni flore in su lo stelo; E tutto il mondo sol da lei si faccia! 28 Ottobre 1853.

## Stato d'Europa per la tirannide settentrionale.

### Sonetto.

Vedi Europa inondar barbare genti, Diverse di costumi e di favella, Che van colà dove il furor le appella, Qual da contrarie parti orridi venti.

Vedove madri, popoli frementi Lagnarsi ascolti nell'Italia ancella: Volgonsi irati a questa parte e a quella I monarchi che al bene eran si lenti.

Fra tanta copia di crudeli editti Ricercar vedi asilo in ogni loco Color che dai possenti eran proscritti:

E vedi acceso in ogni parte il foco; E i tiranni bramando altri delitti, Gridar gli ascolti: questo sangue è poco! 1 Novembre 1853.

NICCOLINI. Poesie

### Contro un Sevrano alleato dei Barbari.

#### SONETTO.

Crudo animal che i figli suoi divora, E delle membra lor fa largo pasto, L'ora del pianto non è giunta ancora, O stolto, a te che il bel paese hai guasto.

Tu dal Ciel non sortivi animo vasto: È cosa vil ciò che da te s'onora; Onde fai sempre alla virtù contrasto: Sozzo metallo sol da te s'adora!

Cibo che cada dalla mensa altrui Latrando afferri, e al barbaro convito Tu l'ultimo t'accosti, e dici: io fui.

Mai non perdoni a popolo pentito; E ingrato sempre cogli amici tui Dal pubblico dolor sei fatto ardito! 6 Novembre 1853.

### I nemici d'Italia.

### SONETTO.

I Barbari hai nemici e la fortuna, Misera Italia, e nulla omai t'avanza; Ben si può dir che morta è la speranza: Misero chi sortiva in te la cuna!

Fra tanti mali che la patria aduna, Vedi la stolta militar burbanza, Che nel ferro ripon la sua fidanza, E l'ire tutte contro noi raguna.

Abbiam nemici i cittadini istessi; E una bella virtù non ci sostenta, Chè siamo ancor dai nostri vizj oppressi.

Più misera e più schiava ognor diventa, Quando corre l'Italia a nuovi eccessi: La stolta invan le sue ruine ostenta! 15 Novembre 1853.

## Allegrezza e amore nella pace del mondo.

## Sonetto.

Che non s'oda giammai tromba di guerra, Ma sol voce d'amore e di speranza; Nè suoni ai piedi del destrier la terra, Quando a battaglia rapido s'avanza.

Non l'ira che cittadi e ville atterra; Ma gioia io veggo di conviti e danza; E le sue dolci case ognun disserra, Ove non entra militar baldanza.

Move l'allegra giovinezza il piede A' suoi rapidi balli; e in ogni aspetto Miro la pace che al timor succede:

Nasce nell'alme ogni soave affetto; E l'amore vi fa cotante prede, Che rende ognuno al suo poter soggetto. 19 Novembre 1853.

## Speranza e disperazione.

#### Sonetto.

La bella Italia diverrà più bella, Se fia ch'ella s'involi a' suoi tiranni: Vittima della forza e degl' inganni, Non più sarà dell'altre genti ancella.

Or ben la schiava di ciascun s'appella, Nè le vien gloria dagli antichi danni; Chè giace ogni suo vanto in sen degli anni, E più schiava divien se si ribella.

Ahi! soffrì tanto, eppur non è mai lassa; E così forte la costringe un laccio, . Ch'ella dir sembra a chi la guata e passa:

È noto omai ch'io non ho senno e braccio;
 E ogni altro duolo il mio dolor sorpassa;
 Così misera io son che soffro e taccio!
 26 Novembre 1853.

## Miseria d'Italia, e sua funesta credulità.

### SONETTO.

Misera Italia, poichè al tuo destino Nome che sia diverso or non conviene, E nemica tu sei d'ogni tuo bene, Senza il retaggio del valor latino;

A te sta sopra quel fatal vicino, Che in ogni etade a dominar ti viene: Ma pur nello Straniero, oh stolta! hai spene, Sempre col capo riverente e chino.

Mente e braccio non hai: tu sol di vani Detti t'appaghi; ed in taluno alberga Misero orgoglio di pensieri insani;

E allo stolto fatale ognun s'atterga; Ma vinto dal Tedesco alza le mani; E sol basta a frenarlo ombra di verga! 27 Novembre 1853.

## I dolori perpetui d'Italia.

#### SONETTO.

Ti fia la bella libertà concessa, Misera Italia, e avrai gentil quiete; Or, dal passato e dal presente oppressa, Spargi dagli occhi lacrime segrete.

Non sarai dal nemico ognor depressa; Nè fia conteso il volo all'ardue mete, Se presto adempirà la sua promessa Quei che può darti ore felici e liete.

Tu frattanto non hai dove t'appaghi; E veggo ognora un disperato pianto Gli occhi oscurarti maestosi e vaghi.

Hai raso il crine e lacerato il manto, E i dolci campi del tuo sangue allaghi; E dai dolori tuoi cresce il mio canto! 1 Dicembre 1853.

# Esortazione all'Italia di cercar rimedio a' suoi mali dall'Europa civile.

### Sonetto.

Non più sia schiava di tiranni abbietti La bella Italia, e alla virtù risorga; E nel terror dei popoli soggetti Un Forte venga che la man le porga.

Un rio di pianto ora dagli occhi sgorga; E di dolori è piena e di sospetti: Da lungo sonno si ridesti e sorga; E snudi il brando, ed a pugnar s'affretti. —

Cerca il rimedio di cotanti mali; All'Europa civil stai sempre appresso, E più non credi a servitù fatali:

Usa il momento che ti fu concesso, E presto si vedrà quello che vali: Il mondo è stanco di gridarti: Adesso. 2 Dicembre 1853.

38

## Disegno della Russia.

### SONETTO.

Non sia l'Europa desolata ed arsa Dalla barbarie che così l'assale: Giammai non era in un periglio uguale Ogni gente di lei misera e sparsa!

È nel suo grembo una potenza apparsa, La qual minaccia a tutti esser fatale; Se fra noi la Britannia or non prevale, Da novello furor sarà rïarsa.

Ritorni il sozzo mostro al patrio gelo; Ed il genere umano invan minacci Col gran disegno che non ha più velo. —

Dell'universo tu componi i lacci, E non vuoi più restar sotto il tuo cielo, E col pensier superbo il mondo abbracci! 4 Dicembre 1853.

NICCOLINI. Poesie.

# Oppressione del mondo sperata dal Russo.

#### SONETTO.

Da tanta mole di destin crudele, Misera Europa, se rimani oppressa, Andrai nel limo e nella nebbia spessa, E più nel mar non alzerai le vele.

Non porta il Russo nel suo labbro il mèle; Ma la sua vile crudeltà confessa; E la mano feroce al capo appressa, Notte spargendo che ad ognun ti cele.

Questa barbara gente invidia il cielo Ai nostri sguardi, ed all'Europa doma Che sian retaggio vuol tenebre e gelo:

Brama involar gli allori ad ogni chioma, Stender su tutto l'universo un velo; E perseguita ancor l'ombra di Roma! 4 Dicembre 1853.

#### Pace e amore universale.

## Sonetto.

Non s'oda più di bellico concento Tutta d'Europa risonar la terra; E non sorga fatal grido di guerra: Tanta speranza non disperda il vento!

Ah Non regni la scure, e di spavento N'empia il tiranno che i migliori atterra! Giunse a noi di qu'ete il bel momento, E non più l'alma alla pietà si serra.

Or son fra loro i cittadini uniti; Ed un nodo d'amore omai congiunge D'Europa e d'Asia i popoli infiniti!

Nè una cura crudel giammai li punge: Non re malvagi e popoli traditi; E allo scopo comune alfin si giunge! 11 Dicembre 1853.

# Esertazione all'Italia di rinfrancarsi nel ripose e nell'amore de'suoi figli.

#### SONETTO.

Che sian volti al riposo i tuoi pensieri, Misera Italia; o negli antichi giorni Madre felice di cotanti imperi, Che a questi col pensiero invan ritorni!

Ahi stolta! sempre t'affatichi e speri, E col passato il tuo presente adorni; Dal nemico aspettar cenni severi Tu puoi soltanto, e scorni aggiunti a scorni.

Nel tuo cielo seren ti riconsola, E volgi gli occhi a noi di pianto asciutti; Non usar co'tuoi figli aspra parola;

Nè delle piante tue t'invidia i frutti: Chè il nemico crudel prima gl'invola, E poi gli arbori ancor restan distrutti! 14 Dicembre 1853.

# I Francesi a Roma, e i Tedeschi in altre parti d'Italia.

### SONETTO.

Lunga vendetta dell'ingiurie antiche Soffri, o misera Italia; e al carro avvinta Sei d'ogni gente che da te fu vinta, E pur di quelle a libertade amiche!

Sprezzatrice di rischj e di fatiche, D'antiqui spirti ogni favilla estinta In te non era; e tu la spada hai cinta Contro tutte le genti a te nemiche.

Ah tu non hai contrario un sol vicino! Regna in te doppia la cagion de'guai: T'è sopra un ferro che già fu latino.

Qual amico ti fosse or tu ben sai; Dai Barbari si forma il tuo destino: Povera Italia, non piangesti assai! 17 Dicembre 1853.

## Danni e revine agegnate dal Russe.

### SONETTO.

Io miro già tutta l'Europa armarsi, E del Danubio i flutti andar vermigli; Miro fuggir, stringendo al seno i figli, Le afflitte madri coi capelli sparsi.

Città, tugurj desolati ed arsi Da quel furor che non udia consigli; E senza cura degli altrui perigli Da' suoi deserti il vil miro affacciarsi.

Avvolgerà con lunghe spire il mondo, Se la Britannia non lo rende esangue, E nol respinge nel suo gelo immondo.

É l'ira sua come il velen d'un angue: Nella ferocia d'un pensier profondo Son l'intere città cenere e sangue. 8 Gennaio 1854.

- Conste

### Il diluvio dei Barbari.

### SONETTO.

Barbarico diluvio i campi inonda Della misera Europa, e sì gli strugge, Che ognun da lungi lo riguarda e fugge; E non v'è chi s'affacci in sulla sponda:

Benchè sembri talor ch'egli s'asconda, Pur sempre il flutto vincitor vi rugge, E le speranze altrui porta e distrugge Nella ricchezza del furor che abonda:

Ond'è che il mesto agricoltor digiuno Col Ciel che più non l'ode, invan si lagna De' suoi danni ch'ei piange ad uno ad uno:

Nella deserta e squallida campagna Ora più non riman che limo e pruno; E il diluvio crudel sempre la bagna. 10 Gennaio 1854.

## L'Italia non divenga almeno schiava del Russo.

### SONETTO.

Non sia l'Italia da crudel procella Nei gran moti d'Europa ora sconvolta; Nè con barbarie orribile novella Cada in poter di gente atroce e stolta.

Ora le giovi almen d'essere ancella; Da più crudo destin non sia ravvolta: Nè paghi ancora il fio d'esser sì bella, Seppur qui voce di pietà s'ascolta.

Quasi voti dee far pel suo nemico: Più misera sarà dov'ella muti Con scitico flagello il giogo antico;

Chè più barbari son, non meno astuti, Quelli che mira il Sol con guardo oblico, E fra più cupa notte or van perduti. 11 Gennaio 1854.

## Beni faturi.

#### Sampro

Allor vedrassi riposato e bello Viver fra i nostri, nè mai più turbato, Ma tranquillo ad un punto ed onorato Dolce ristoro nel paterno ostello:

Non gara fra l'antico ed il novello; E sempre ognun sarà dall'altro amato; Nè l'uom vedrassi, per mutar di stato, Or volto a questo trono ed ora a quello.

Allora i Cieli splenderan benigni; E la settentrional gente feroce Fia che tosto ritorni ai suoi macigni.

Non da tanto furor secolo atroce; Contro la gente che fra noi traligni Sorgere allor s'udrà libera voce.

15 Gennaio 1854.

NICCOLINI. Poesie

## Voti per l'Europa contro la barbarie settentrionale.

### SONETTO.

Quando avverrà che dai sofferti danni, Cui la misera Europa è ognor soggetta, Trovi quïete, e che de' suoi tiranni Abbia l'oppressa umanità vendetta;

Si cessi dalla forza e dagli inganni, Quel Sol risplenda che da noi si aspetta; Le ghirlande ripigli e i lieti panni, E giunga il ben che ognun coi voti affretta?

Miseri! omai nuovo furor circonda Questa infelice Italia; e cresce il pianto, Come torrente impetüoso abonda.

Settentrion crudele, ottieni il vanto D'una barbarie che sarà seconda, Se non v'ha mano che ti strappi il manto! 19 Gennaio 1854.

## La nuova barbario minacciata all'Europa dal Russo.

### SONETTO.

Ah! l'Europa riposo omai non trova; Volgesi indarno a questa parte e a quella: Un Attila vi sta che la flagella, E la minaccia una barbarie nuova.

Che si respinga il Russo ov'egli cova, E sia la Francia all'Anglia alfin sorella: O allo Scita divien l'Europa ancella, Ed il suo nome appena si ritrova!

Lo scitico furor giammai non langue; E se pur lascia il tenebroso cielo, Ahi farà della terra un mar di sangue!

Uccide col flagello, oppur col gelo; Striscia, sale, ti avvinghia al par d'un angue; E sdegna omai delle sue nevi il velo. 29 Gennaio 1854.

### L'oxie dell'Italia schiava

#### SONETTO.

Vinta dall'ozio ch'era si fastoso. Sedesti all'ombra delle tue ruine: Pur nel servaggio non vi fu riposo, Nè giunse mai di tanti mali il fine.

E ciò che tu volevi era nascoso, E vitupero le virtà latine; Chè negli aperti campi e in bosco ombroso Non sapesti soffrir calore e brine.

Era nell'ozio tuo si gran mollezza, Che suonava dispregio un tanto nome Senza la speme di veruna altezza!

E lo Stranier ti scompigliò le chiome, Come a donna si fa che ognun disprezza; Ed il peso accrescea delle tue some, 29 Gennaio 1854.

# Consiglio all'Italia di nudrir veglie medeste.

#### SONETTO.

Saranno i giorni tuoi felici e lieti, «
Povera Italia, a dolci studi avvezza:
Tutta or cresces del tuo destin l'asprezza,
E più cosa non trovi in oui t'accheti.

Non cerca il peso di dolor segreti; A quiete provvedi e a sicurezza, Chè regna la tempesta ov'è l'altezza; Nè stolta brama di poter t'asseti.

Non percote giammai la casa umile Il folgore celeste; e aver potrai Sotto povero tetto ozio gentile.

Tu per l'altrui stoltezze hai piante assai; Sappi che sempre in un'età servile Cresce allo schiavo la cagion de' guai! 2 Febbraio 1854.

## Delitti dell'Austria, e sua alleanza con tutti i Barbari.

### SONETTO.

Se ricchezza venir può dai delitti, E chi di te più ricco, Austria, sarebbe? Degl'innocenti a un cenno tuo trafitti Pur fuma il sangue, che da te si bebbe.

Ognun pietoso al paragon sarebbe: E popoli e fanciulli hai tu proscritti! • E coll'infamia povertà ti crebbe, E laceri soldati or chiami invitti.

A Barbari più atroci ora tu schiudi La via più breve; e denno ora sul petto Dei miseri passar che hai fatto ignudi!

Dei vinti nel dolor trovi il diletto

Con que' tuoi fanti dispietati e crudi,

Che non dieder giammai segno d'affetto!

7 Febbraio 1854.

## Grandezza di Roma antica: forza e senno.

### SONETTO.

Ahi fu lunga vendetta e lungo oltraggio, O sventurata Italia, il tuo destino! De' Barbari non sei nata all'omaggio, Ma sola erede del valor latino.

Il mondo che or si duol del suo servaggio, Allor si fece a civiltà vicino, Lasciò barbarie e divenia più saggio; E insegnasti all'errante il suo cammino.

Tu sola, Italia, con soave impero Regger sapesti i popoli volenti, E il freno ai vinti non sembrò severo:

Nè la nave fidasti a tutti i venti; Onde sempre regnò nel tuo pensiero Senno capace a dominar gli eventi. 9 Febbraio 1854.

### La tirannide del Russo.

### SONETTO.

Carnefice scettrato, a cui la sorte Di molte genti concedea l'impero; E nella crudeltà sei così forte, Che l'Europa spaventi al sol pensiero;

Su molli piume a comandar la morte Stai degli schiavi che ti fanno altero; E tutte alla barbarie apri le porte, E spegner brami fra' tuoi geli il vero.

Alma non havvi di pietà sì nuda, Come la tua ricca del nostro danno, Quasi dell'universo il mal rinchiuda;

Accumuli i dolor che non si sanno, Assoluto signor di gente cruda: Non ebbe il mondo mai peggior tiranno! 10 Febbraio 1854.

# Contro il Russo che si vantaya di voler liberare i Cristiani e mantener l'ordine in Europa.

#### SONRTTO.

Signor di schiavi che non hai vergogna, Non v'è nell'alma tua che un reo pensiero; Discendi alla viltà della menzogna, E brami oppresso l'universo intero;

E tanto impero omai da te si sogna; Esser unico brami e non primiero: Stoltezza è quello che da te s'agogna, E pesa assai ciò ti par leggiero.

Nella follia della tua mente ardita, Tu speri invan che l'universo ceda L'impero della terra ad uno Scita;

E la barbarie a civiltà succeda: La tua possanza ti sarà rapita, Come a cane che ringhia in sulla preda. 10 Febbraio 1854.

NICCOLINI. Poesie.

### Centro Micoelò di Russia.

### SONETTO.

Una belva crudel siede sul treno; E di pianto e di sangue ha tal vaghezza, Che la stirpe mortal strugge e disprezza; E non seppe mai dir che sia perdono.

È della voce sua barbaro il suono, E nei costumi ha sol feroce asprezza; E tanto a crudeltà l'anima avvezza, Che più crudi di lei gli orsi non sono.

Non la trattiene povertà dell'oro Nei geli suoi: l'anima atroce e vasta Col ferro accumulò schiavi e tesoro.

Vuol l'Europa atterrar che le contrasta; E son le stragi a lei come un lavoro: La notte aggiunge allor che il di non basta. 16 Febbraio 1854.

## Contro i re che non prendevano le armi a difesa della civiltà.

#### SONETTO.

Dunque lo sparso sangue era si poco, Che questo mostro, a noi cagion di pianto, Mette di nuovo nell'Europa il feco, In questa Europa ov'ei potè cotanto?

Ah! non mai l'uom così fu preso a gioco, Nè fu maggior della barbarie il vanto; E novello dolor qui sempre ha loco Dall'infamia che ai regi aggrava il manto!

Di patibolo degni e non di trono Re della terra; e buoni sol v'ha due, Ma gli altri han colpe a cui non v'è perdono.

Che cessi alfin la maledetta lue, E che un'eco si trovi a tanto suono; Ed il mondo ritorni all'opre sue! 16 Febbraio 1854.

## ... Veti per l'Italia centre il Russe.

## SONETTO.

Che agli Sciti l'Italia or non si schiuda; E il Barbaro crudel più non divori La gente che i Tedeschi han fatta ignuda; Nè accumuli su lei nuovi dolori.

Non sia che ogni alma alla pietà si chiuda, E regnin qui barbarici furori Di quella stirpe disumana e cruda Di vili schiavi che non hanno allori.

L'Italia rimirò tanti delitti! Dal barbaro furor che mai non langue Pur gli stessi fanciulli eran trafitti.

Cessi la peste che ci vien dall'angue D'Europa estrema; e sian quei Re proscritti, Onde fumò qui degli oppressi il sangue!

17 Febbraio 1854.

## Imprecazione contre il Russo.

#### SONETTO.

Abbia lo Scita una prigion di gelo, E vi langua il feroce e si consumi; Mostri la crudeltà de' suoi costumi Nella canizie del disteso pelo.

Accumuli su lui procelle il cielo, E più folti ai suoi piè sorgano i dumi; Non lieto Sol che l'universo allumi, Ma gli penda sul capo orrido velo.

Erri fra dense tenebre, ed a sdegno Chi offeso ne restò pur sempre l'abbia; E a crescergli dolor ponga l'ingegno.

Provi gelidi sassi, arida sabbia; E qual tiranno che ha perduto il regno, Ei si divori dalla propria rabbia! 17 Febbraio 1854.

## Sdegne e scenferte.

#### SONETTO.

Tu sei serbata alle sventure estreme. Misera Italia, e ogni dolor t'aspetta; Nè de' tuoi mali vi sarà vendetta: Tu non hai gente che ubbidisce e freme.

In to si scorge una viltà che geme, Eppur-mai sempre ad ubbidir s'affretta: Stende la mano ai ceppi, e sen diletta; E divenne omai tal che sempre teme.

Sono un'insidia di pugnal nascoso Gl'imperi del tiranno a te fatali; E nel servaggio tuo non v'è riposo.

Tutti siam fatti dal dolore uguali; E sul giovine capo e sull'annoso Or della tirannia pesano i mali!

18 Febbraio 1854.

### La tirannide russa.

#### SONETTO

O reggitor di mostruoso impero, E che arrivi del mondo in ogni parte, E mal raccogli le tue forze sparte, Onde ai popoli sei tanto severo;

In te somiglia all'esser suo primiero La tirannia che omai divenne un'arte: Suol menzogna albergar nelle tue carte, E ognor tu vai della menzogna altero.

Hai tu di schiavi un popolo infinito Che ubbidisce e ti segue; e una veloce Tirannia suol talor renderti ardito:

E mai non s'ode in te libera voce, Ma il dolore d'un popolo tradito Sotto l'arbitrio d'un tiranno atroce! 18 Febbraio 1854.

## Siam figli d'un Padre sele.

### SONETTO.

Quando il giorno verrà che ognun ripigli I suoi diritti; e più non giaccia oppresso, D'opre fecondo più che di consigli, L'uomo, a cui fu cotanto ben promesso?

Che più non soffra la virtù perigli: E a lei moviamo su sentier concesso; E non dispersi nei dolenti esigli D'ogni età, d'ogni loco e d'ogni sesso?

Allor quiete e libertade avremo; E, dei popoli alfin cessando il duolo, Sorgerà pei tiranni il giorno estremo:

Dolci affetti di madre e di figliolo; Non più vili animali uniti al temo, Poichè figli noi siam d'un Padre solo! 18 Febbraio 1854.

### Iniquità, bassezza e viltà dell'Austria.

#### SONEPTO.

Guerra facesti ognor dell'uomo ai dritti, Nè la vittoria mai ti diè l'alloro: Druda senza pietà, senza decoro, Sol gioie avesti che ti dier gli afflitti.

Sangue d'uccisi e pianto di proscritti; Povera sempre e non mai sazia d'oro, Hai ne'ceppi del mondo il tuo lavoro; Tutti i pensieri tuoi sono delitti.

Or sotto l'altrui mensa astuta e vile Rilievi attendi, che qualcun ti getti, Colla gioia d'un'anima servile;

Chè priva sei di generosi affetti, Nè mai da te si oprò fatto virile; Ma loco sempre al tradimento aspetti. 24 Febbraio 1854.

NICCOLINI. Poesie.

# La guerra in Oriente.

#### SONETTO.

Molta è a mirar concessa oste raccolta, E coll'armi si pugna e cogl'inganni: Presso Ilio si combatte un'altra volta; E v'ha copia di schiavi e di tiranni.

L'Asia e l'Europa in un sol fato avvolta, E son sorti a pugnar Franchi e Britanni: E la faccia d'Europa è in lor rivolta, Benchè abbia sparso il crine e negri i panni.

Piena è di stragi e di crudeli esigli: Oh quante donne dal dolore unite Piangono spenti, ovver proscritti i figli!

Ahi! spargon sangue per non propria lite; Nè san poveri d'armi e di consigli Una patria fondar con opre ardite. 5 Marzo 1854.

## Trionfo in Europa della civiltà e della libertà per opera dell'Inghilterra.

#### SONETTO.

Restin le belve dell'Europa inermi, E a lor si strappi il detestato alloro: Nè mai la bella civiltà si fermi; Nè del pianto comun faccian tesoro.

E più la tirannia non abbia schermi; Alfin povera sia di ferro e d'oro; E fugga in luoghi solitarj ed ermi, E cessi fra le genti il suo lavoro.

Così grave di sangue è la corona, Che dei tiranni la superba testa, Vinta da tanto peso, ella abbandona.

L'assoluto poter che ci molesta, E che fa di ciascun l'anima prona, Il libero Britanno alfin calpesta! 14 Marzo 1854.

#### Centre il Settentriene.

#### SONETTO.

Tu regni ancor, Settentrion crudele; E qui mandi di Barbari uno stuolo, Ai quali il petto arma il rigor del polo, E che alla tirannia sempre è fedele.

Il tuo disegno avvien che mal si cele; E tu cadrai deriso, inulto e solo: Or può dirsi: il servaggio è tuo figliolo, Che ha fiel nel petto e sulle labbra il mèle.

Veramente tu sei nato all'omaggio: E sempre rimarrai stolido e fero, Colla verga regnando e coll'oltraggio.

Ma tu del mondo non avrai l'impero, Finchè il Britanno ed il Francese è saggio; Chè non entra terror nel petto altero! 18 Marzo 1854.

### Servitù obbrobriosa d'Italia.

#### SONETTO.

Quanto l'amara servitù ti costa, Misera Italia! ed hai dimesso il ciglio: Tutti son sparsi nel diverso esiglio: Ed or nessuno al tuo dolor s'accosta.

Trarti dalla sventura ove sei posta, Non puoi, povera d'armi e di consiglio, E piena di sospetto e di periglio, E spogliata, e derisa, e sottoposta!

So che fosti venduta in ogni etade, Ed in te, sventurata, ognor si mira Licenza di libidini e di spade;

E questa immane servitù s'ammira: Ma barbaro poter vacilla e cade, Se chi freme succede a chi sospira! 19 Marzo 1854.

#### Nuovi conforti all'Italia.

#### SONETTO.

Sei fatta omai da tanti mali accorta, Che speranza non v'ha nello Straniero; E liberar pur devi il tuo pensiero Da quella gente in cui pietade è morta.

E tu l'onda saprai dove ti porta, Se alla tua nave eleggi altro nocchiero; E segui di quel Grande il senno austero, Che t'ammonisce a un punto e che t'esorta.

Sorga splendido il Sol dai liti eoi; E che la nostra civiltà consumi La barbarie che vien dai liti artoi!

Non si prendan da lei l'arte e i costumi, Nè si cerchin fra lor crudeli eroi; Ma corran qui del loro sangue i fiumi! 30 Marzo 1854.

### Presagio della liberazione d'Italia.

#### SONETTO

Ora freme di guerra immenso flutto; Ma dalla civiltà ch'è vincitrice Ogni vile poter sarà distrutto; O questo almeno di sperar ne lice.

Vinta da tante immagini di lutto, Or tu che speri, povera infelice? Dal tuo servaggio così vile e brutto Toglieratti una man vendicatrice.

Io di te parlo, Italia: ampio subietto Sarai sempre ai magnanimi pensieri, Misera schiava in doloroso letto.

Volgon tanti anni che tu gemi e speri, Da quei derisa che ti fu soggetto Coi re che van del tuo servaggio alteri! 31 Marzo 1854.

## Speranze per l'Italia nella guerra contro la Russia.

#### SONETTO.

Or che nell'Asia e nell'Europa è guerra, Ed al popolo avversi i re tiranni, Sol dall'armi di Francia e d'Inghilterra Dato è sperar rimedio a tanti danni.

Tutto l'artico lido in sè rinserra Genti armate di forza e più d'inganni; Ed ogni vile ai piedi lor s'atterra, Quasi la bella civiltà condanni.

Il guardo nostro è verso il suol rivolto; Chè un barbaro poter più non inflora Quelle ritorte ond'è ciascuno avvolto:

Ma della libertà non lungi è l'ora; E di quel Sole che veder fu tolto Ognun si prostra a salutar l'aurora! 31 Marzo 1854.

## La barbarie russa, la potenza inglese e la civiltà italiana.

### SONETTO.

Sempre l'Europa di dolor si pasce, E sovrasta al suo petto un ferro ignudo; E lo scitico volgo astuto e crudo Ognor sarà fatale a chi vi nasce.

Lo stringano di gel rigide fasce, E la Britannia a noi sia brando e scudo: Non ha del Russo più feroce drudo La vil barbarie che fra noi rinasce.

Ognun saluti dell'Italia il cielo, Dove la bella civiltà rinacque: Ite lungi da noi, tenebre e gelo!

La vaga Donna che cotanto giacque Non ha sugli occhi un doloroso velo, E vi parlan d'amor la terra e l'acque.

1 Aprile 1854.

NICCOLINI. Poesie.

# Dolori degli schiavi nel Settentrione, e gioie del loro tiranno.

#### SONETTO.

O Danubio fatal, torbide ed adre Avrai l'onde di sangue; e il petto anelo, Gli occhi gravi di pianto alzando al Cielo, I figli invano aspetterà la madre.

Ahimè! senz' essi ritornâr le squadre, O in altro lito gli ritiene il gelo: E pel crudo tiranno ardi di zelo, Misero schiavo che somigli al padre!

E l'empio Sir che non ti dà riposo, Vede nascere il fior di primavera Nell'aër tepidissimo nascoso:

E sa negli ozj della lunga sera Di mendaci vittorie andar fastoso, Mentre che sol la servitude è vera! 4 Aprile 1854.

### Orgoglio e furore del Russo.

#### SONETTO.

S'ignora se più sei vile, o mendace; Ma di furor sei pieno e più d'orgoglio, E alzar ti piacque sulle stragi il soglio: Vi parla il fasto e la pietà vi tace.

Sempre distendi la tua man rapace, Temerario così che dici: — io spoglio —, O di stirpe fatal sozzo germoglio, Onde l'umana stirpe oppressa giace!

Da pubblico lamento ognor diviso, Tu sempre il giogo aggravi a chi t'è servo, E punisci del par lacrime e riso.

E serbi un volto immobile e protervo; Nè mai s'apre il tuo labbro ad un sorriso; E quando uccidi ardisci dir: conservo. 9 Aprile 1854.

# Augurio di piena felicità nelle gioie della natura e della famiglia.

### Sonetto.

Che una luce purissima diffonda Sull'ampia terra il Sole, e vi sorrida; E sia piena d'amor la terra e l'onda; Seguiamo amor che alla virtà ci guida.

E ripiena di fior rida la sponda Dei fiumi: e dolce abbiam compagna e fida; E nella donna sia beltà gioconda; Pur da nessuno del pudor si rida.

Regni dolcezza di parole oneste, La qual gentile a un punto ed amorosa Manda nell'alma un'armonia celeste:

Chè nelle donne ogni virtù si posa; E di luce bellissima le veste Or affetto di madre, ed or di sposa. 17 Aprile 1854.

### La gioia nell'Italia corrispenda alla sua bellezza.

#### Sonetto.

L'alme de' figli tuoi liete e serene Sieno come il tuo cielo; ogni procella Fugga da loro, e sol si brami il bene; E limpida su noi rida ogni stella:

E l'esiglio non più sia fra le pene; E non s'invidj a noi patria sì bella; Poichè desta gli affetti e li mantiene Il dolce suon della natia favella.

Non s'oda voce dove sia lamento; E alle donzelle il bel volto consoli Soavità del più leggiadro vento:

E la tenera madre ai suoi figlioli Dolcemente sorrida in quel momento; Nè passi i giorni abbandonati e soli! 18 Aprile 1854.

## Letizia di chi vive nella sua patria.

#### SONETTO.

Venga di tanti mali un lungo oblio Nella misera Italia; e ognun s'aggiri Nel dolcissimo e sacro aër natio, Nè più da noi si pianga e si sospiri:

Nè alla patria si dia funesto addio, Ma beltade novella in lei s'ammiri: E dica ognuno: — questo loco è mio, — Se al suo tetto nativo il guardo ei giri.

Nol rechi in altra terra il duro esiglio, Nè dai cari parenti ei s'allontani, Di lacrime veraci umido il ciglio:

Nè discacci da noi gli affetti umani Chi dà nel sangue e nell'aver di piglio, Oppressor dei presenti e dei lontani! 20 Aprile 1854.

## Bellezza perpetua e sempre nuova dell'Italia.

#### SONETTO.

In te pur vive una virtù gentile, Italia, ognor dagli Stranieri oppressa; E quantunque da lor tenuta a vile, La tua beltade antica in te non cessa.

Mai non avesti l'animo servile, Sempre bramando la tua gloria stessa; Nè piegasti la fronte ad atto umile, Libera almeno sulla via concessa. —

Tanta nei mali maestà riserba, Che dal nemico suo spesso s'onora, Mentr'ei depone la viltà superba.

Qui del ciel la possanza ognuno adora: Italia ogni dolor ti disacerba Colla beltà che non fu vista ancora! 20 Aprile 1854.

### Cagioni della servitù d'Italia.

#### Sonetto.

Tu fra le genti ognor lodata andasti, E a te sempre donava un ciel ch'è mite Figli della virtù spiriti vasti, E un pensier che ti guida ad opre ardite.

Ebbero a libertade ardir che basti Già le tue genti dal valore unite, A quella libertà che tanto amasti, Del cui pregio tra noi fu lunga lite!

Ma pur contraria ti volgea la sorte; E da gare crudeli ognor divisa, La libertà ti fece esser men forte:

Onde misera fosti in ogni guisa, E schiuse a' tuoi nemici eran le porte: Combatti, e non sarai schiava e derisa! 21 Aprile 1854.

# Allegoria: Primavera e Inverno; Libertà e Tedesco.

#### SONETTO.

I vaghi fiori alla stagion novella Coglie la fanciullina, e se n'adorna, E di quel pregio che fra noi ritorna Splende la fronte che divien più bella:

E serena su noi ride ogni stella, Fra la virtù dell'infiammate corna, Infinche questa fra di noi soggiorna, Nè sopra altro sentiero il Sol l'appella.

Ma ritornano presto i giorni brevi; E quel Borea crudel che si nascose Tosto l'ispida fronte arma di nevi:

Copre una mesta oscurità le cose; Ed allora fra noi tardi s'aggiorna Fra lunghe notti tacite e nembose! 25 Aprile 1854.

NICCOLINI. Poesie.

#### La felicità futura.

#### SONETTO.

D'un dolce amore avventurosi i giorni Riedono, e care gioie in ogni loco; E quel ch'io dico a ciò che avviene è poco; Ed è tutto sereno in bei soggiorni.

Omai di lieti fiori ognun s'adorni, E sia tutto piacere e scherzo e gioco; Ed ognun tempri il verno al proprio foco, Finchè miglior stagione a noi ritorni.

Un dolce amore che ti scende all'alma, Regni in quei tetti, sicchè ognun vi provi Gioia che tu puoi dir soave ed alma:

Ed un gaudio simil non si ritrovi; E ogni bella virtude abbia la palma; E qui tutto sorrida e si rinnovi.

25 Aprile 1854.

## L'antica grandezza e potenza dell'Italia.

#### SONETTO.

Dalla grandezza delle tue ruine Ciò che tu fosti, Italia, or si discopre; E fu l'animo altero uguale all'opre, Gloria maggior delle virtù latine.

Era quello del mondo il tuo confine; Ma una squallida arcna or ti ricopre: Onde avvien che il cultore invan s'adopre, Nè giunga mai della fatica al fine!

Reggesti il mondo con un cenno altero; E al popolo bastò solo quel cenno: Ch'ei fu di questo esecutor severo.

Se non fu vinta dal furor di Brenno E del Tedesco dal superbo impero, Ebbe pari al valor l'Italia il senno. 26 Aprile 1854.

## L'Italia inondata o minacciata in ogni parte dal diluvio de Barbari.

#### SONETTO.

O poverella, che di balza in balza Corri mai sempre, nè te l'onda arriva; E t'involi al furor che sì t'incalza, E una rupe v'ha sol che lo proscriva:

Non vedi l'acqua che spumante e viva Sopra il noto confine omai s'inalza; E sdegna quello che la fe' cattiva, E s'avvalla ad un punto e si rialza?

Tal sei, misera Italia; e ti persegue Il nemico furore; e ognor ti stringe Un rio diluvio che non ha mai tregue.

Vedi che la pietade invan dipinge Il volto ai figli, e invano alcun ti segue, Or che vasta e nemica onda ti cinge! 27 Aprile 1854.

### L'Italia, Donna del poeta.

#### SONETTO.

La Donna, a cui si volge il mio pensiero, E da questa giammai non si diparte, È l'Italia che un dì libera io spero, E di dirne le glorie a parte a parte.

E piene d'essa splenderan le carte: Non posso all'infelice esser severo; È nave che non ha vele nè sarte; E l'ultimo ora v'è chi fu primiero.

Chi di biasmarla ardisce? — Ah! tu giungesti, Misera Italia, alle fortune estreme, E traggi in servitude i giorni mesti.

Tu sei la terra dove ognor si geme; Tanto subietto alla sventura appresti, Che qui mai non si spera, e ognun vi teme! 27 Aprile 1854.

## L'Italia schiava e imitatrice delle stoltezze altrui.

#### Sonetto.

Non sai, misera Italia, il tuo destino Sotto quel giogo che così t'aggrava; Sempre ti calca il tuo peggior vicino; E l'alma tua da lunga etade è schiava.

Fuggì la gloria del valor latino; E qui non puoi trovar che plebe ignava; Oppur nell'ozio vil giace supino Stolto patrizio che non mai s'alzava.

Misera neghittosa! ove son giti I vanti tuoi? dove il saper profondo Che gloria fu degl'intelletti arditi?

Tutto è composto in vile oblio: nel mondo Dell'altre genti le stoltezze imiti, E ognor le accresci con error fecondo! 8 Maggio 1854.

## Onte sempre maggiori d'Italia.

#### SONETTO.

O spogliata così che resti ignuda, Dal barbaro Stranier schiava schernita; Non consorte a veruno e a molti druda, Con loro avvezza a sopportar, la vita:

Co' figli tuoi sempre malvagia e cruda, Da nessun posseduta e ognor tradita; Porta non havvi che da te si chiuda, E il dispregio comun solo t'addita!

Ancor la gloria delle tue ruine È omai sparita; e il Barbaro disprezza Favola antica le virtù latine!

Precipitando da cotanta altezza,

A più cader mai non ritrovi il fine,

Maravigliata della tua grandezza!

10 Maggio 1854.

# Risorgimento d'Italia per la concordia de suoi figli.

### SONETTO.

Ch'io ti saluti un di libera e bella, O cara Italia, e nel valore unita; E sarà dolce in te sortir la vita, E ottener gloria nella tua favella.

Misera! allora non sarai più quella, Che fu prima derisa e poi tradita: Ben fia si desti ogni virtù sopita, E niuno ardisca di chiamarti ancella!

Su libero sentier fortuna amica A lieto fin ti guida; e non t'abbatte Di barbaro furor l'onda nemica,

Se alfin sorti migliori a te son fatte Dal senno de' tuoi figli, e non si dica: Non vinse ancora e già con sè combatte! 20 Maggio 1854.

## Barbarie insuperabile del Russo.

#### SONETTO

Or del poter nella feroce ebbrezza Tu conculchi, o crudel, l'Europa intera: Nell'Asia vile, a grave peso avvezza, Pur la tua crudeltà non par leggiera.

Orror tu desti, onde nessun ti sprezza; Di barbarica rabbia hai palma altera: È nella crudeltà la tua grandezza; Nessun tiranno più crudel ti spera.

Dir non saprei se più feroce o stolto Stringer tenti l'Europa, e farla esangue; Il mal dell'universo è in te raccolto.

Vinta dalla pietà l'ira non langue, Nè mai delitto al tuo furore è molto: Deh venga il giorno che t'affoghi il sangue! 21 Maggio 1854.

NICCOLINI. Poesie.

### Contro gli Austriaci che occupavano Firenze.

#### SONETTO.

O Sol, padre volubile degli anni, Onde veste la terra altri colori, Colà dove spirava aura di fiori Regna fetor di schiavi e di tiranni.

Non paghi d'arricchir dei nostri danni, Lasciano a noi memoria i lor fetori, Che vincer non potrian gli arabi odori Nell'Orïente che profuma i panni.

Lurida gente, sol squallore e gelo Tu rechi a noi; nè cangia in te natura Sotto il raggio gentil del nostro cielo:

Più lasciva divieni, e resti dura; Ed in te non si muta altro che il pelo: Tu sei d'Italia la maggior sventura.

25 Maggio 1854\*

\* Cinque anni dopo la venuta dei Tedeschi in Firenze.

(Nota dei poeta).

## Peggioramento della tirannide austriaca nell'Italia.

#### SONETTO.

E di segreto pianto ognor si pasce, Pensando che ai Tedeschi ella è soggetta; E che schiavo di loro ognun qui nasce, E soffriamo un dolor senza vendetta.

Ahi! mutate nei ceppi or ha le fasce, Onde in età più mite era costretta; E in lei novella servitù rinasce, E invan di tanti mali il fin s'aspetta!

Il danno che soffri non fu mai lieve; E posa a noi sull'infelice testa Giogo fatal sempre di piombo<sup>°</sup>e neve.

Dal sonno di viltà nessun ci desta; Nè mai tedesca tirannia fu breve, Perchè immobile è il piè che ci calpesta! 25 Maggio 1854.

# Libertà e pace: riverenza e soccorso al povero operoso.

#### SONETTO.

Cessi l'infamia d'assoluto impero Nell'universo, e più non sia la guerra; Nè a sè benigno e con altrui severo Quel re che prende a giudicar la terra.

Nè alcun vi sia degli altrui danni altero: Il pane al poverel nega e rinserra La crudeltà del ricco, ahi vitupero! Al poverello che a' suoi piè s'atterra.

Abbia l'opra mercede, e non rimanga L'operosa virtù giammai mendica; Ma corra sempre il ricco ove si pianga:

E cerchi ognuno l'utile fatica: Riverenza all'aratro ed alla vanga, Che fa l'uomo migliore, e le nutrica! 30 Maggio 1854.

# Dolori e tentativi infelici d'Italia; nuova e certa speranza.

#### SONETTO.

La sventurata dal dolor fu desta; Ma non udì parola di conforto, Che alcun movesse con un senno accorto; Sicchè ogni cosa le tornò funesta.

Ah! corre a' proprj mali, e non s'arresta; E pur non ode un dir soave e scorto: Ma fra tante onde non ritrova un porto, E la cingono i flutti e la tempesta.

E nel momento ch'ella afferra il lido, Da questo la respinge, e l'allontana Nuovo furor dell'elemento infido.

Ma l'aita fedel non è lontana, E non suonò da lei l'ultimo grido: Non è ludibrio ogni speranza umana! 3 Giugno 1854.

## Indole del tiranno e del suo reggimento.

#### SONETTO.

È nel tiranno una superba ebbrezza, Tal che del senno altrui poco si cura; Nè consiglio gli vien dalla sventura; Gode alle stragi e la pietà disprezza.

Sorte locollo a scellerata altezza; Degli schiavi viltà lo rassicura; Ed è la crudeltade in lui natura, Da lunga etade ad ogni colpa avvezza.

Son tutti eguali, perchè tutti schiavi; Sol puoi trovar pietà nel volgo oscuro: Ha nei delitti le virtù degli avi!

E nessun dal tiranno è qui sicuro; Egli i buoni punisce e inalza i pravi: Del presente peggior sempre il futuro! 7 Giugno 1854.

#### Decadimento del Russo.

#### SONETTO.

Ei s'arma invan di feri bronzi e scoglio; Chè cogli agili regni il gran Britanno Dell'empie rôcche atterrerà l'orgoglio, Che a sicurezza sua fece il tiranno.

Quella voce crudel che dice: io voglio, E colla forza ognor mescea l'inganno, Sarà che taccia; e alfin ti crolli il soglio Ira di schiavi che ubbidir non sanno!

Omai divenne d'un temuto impero Vile la gloria: il tuo poter già langue, E fosti invan di tanti schiavi altero:

Non più stringi l'Europa al par d'un angue Sotto lo schermo del tuo ciel severo, Avido d'oro e prodigo di sangue! 7 Giugno 1854.

### Fiat lux!

#### SONETTO.

Che di luce più pura il Sol si vesta, E per l'etere aperto si diffonda; E non regni qui mai notte profonda, Qual sopra terra desolata e mesta.

La terra che dal sonno omai si è desta, Il Sole alfin della sua luce inonda; E d'un manto regal quasi circonda Ogni parte del suolo ov'ei s'arresta.

Qui tutto ride: un susurrar di fronde, E d'acque un mormorio che al sonno invita, E serene nel giorno ore gioconde:

E diventa più bella e più fiorita L'erba del prato, or che la bagnan l'onde; E si ridesta ogni virtù sopita. 19 Giugno 1854.

## Centre l'nome spietate ed avare,

#### SONETTO.

Fuggano tutti i mali e la sventura, E sia perenne infamia a chi disprezza La dolce maestà della natura, E tiene a vile il bene, e al mal s'avvezza;

Ed ai gemiti altrui vie più s'indura, Nè del dolore uman tempra l'asprezza; E del pianto non ha soave cura, Ma dall'altrui soffrir gli vien ricchezza;

Chiusa ha l'alma e la man; nè mai la stende Al benefizio, e con immoto volto Da qualunque preghiera ei si difende;

Ed ha l'orgoglio sulla fronte accolto, Sicchè la voce sua non mai s'intende, Ma col silenzio dice: io non t'ascolto.

19 Giugno 1854.

NICCOLINI. Poesie.

### Mali recati all'Italia dalla gente settentrionale.

#### SONETTO.

O settentrional gente inumana, Che ognora fai del mondo i gran destini, Miseri noi, che siamo a te vicini, E preda antica alla tua possa insana!

La gloria nostra tu rendesti vana, Lungo terror dei popoli latini: Nè ritenuta fu dai gioghi alpini Gente si varia dalla stirpe umana!

Sempre fra noi rechi dolori e guerra; E tu d'orme crudeli ognor segnasti Il dolce grembo della nostra terra:

E famose ruine e incendj vasti, E quel che l'uomo e ciò ch'ei fece atterra Si trova nelle vie là dove entrasti! 20 Giugno 1854.

### Il delore dei popoli.

#### SONETTO.

Suona la terra di lamenti e gridi, E negli occhi di tutti alberga il pianto: Alcun non v'ha che al suo valor s'affidi, Ma cerca ognun da dense stragi il vanto.

Nel pubblico dolor giammai non vidi Da regia destra lacerarsi il manto: Ed ahi! si udranno ancor sospiri e stridi, Benchè dica ciascuno: io piansi tanto!

Lutto non entra nella reggia, e sono Spettacolo dei re popoli uccisi: In sanguinosa arena or sorge il trono;

E i monarchi vi stan da noi divisi; E vince ognor dei cavi bronzi il suono Degl'innocenti i gemiti derisi! 21 Giugno 1854.

# Bellezza e sventura, vergogne e glorie d'Italia.

#### SONETTO.

Sei la pompa maggior della natura, O Italia, e ogni suo dono è in te raccolto; Ma pur t'adombra, o desolata, il volto L'antico velo d'una gran sventura.

Tu sei schiava derisa e non sicura; Conosce ognun che il tuo dolore è molto: Paghi, chè ogni tuo pregio in lutto è volto, D'antiche glorie una tremenda usura!

Pur tua fama non langue, e non si muta; E coi nemici tuoi fra le ruine Sei più grande di lor, benchè caduta:

E bella e grande con virtù latine Vincer sapesti ogni perfidia astuta; E fu quello del mondo il tuo confine! 26 Giugno 1854.

# Il ciele d'Italia.

#### SONETTO.

Spiri sui nostri campi aura soave, Ch'erge le piante ed accarezza i fiori; Nè dalla nebbia inusitata e grave Perda la lieta terra i suoi colori.

E nel placido mar corra ogni nave: Le spirin dalla terra i grati odori; E nell'orrido sen di rupi cave Di tutti i venti dormano i furori.

Splenda la luna con benigno lume Sovra i tremuli flutti, e gli accarezzi Placida l'aura, e serbi il suo costume.

Alla dolcezza di quel cielo avvezzi Siam nell'Italia; e mal di te presumi, Barbaro stolto che così lo sprezzi! 26 Giugno 1854.

# Le schiave.

### SONETTO.

Non mai contro il signore alza le ciglia; Ma de' suoi cenni esecutor severo, Ubbidisce al timor che le consiglia Lo schiavo, e va de' propri mali altero.

Abita col tiranno il suo pensiero; Nè mai l'antica dignità ripiglia: È la minaccia di quel ciglio austero Antica gloria della sua famiglia,

Ribelle alla pietà, pronto al servaggio, Ei tutto soffre e loda anima vile; Pur si rallegra di sofferto oltraggio.

Invan ricerchi una virtù gentile; Ne mai dalla sventura è fatto saggio Nella sua stolta dignità servile.

8 Luglio 1854.

## L'ueme rette.

### SONETTO.

O fortunato chi dal mal lontano Nella quiete i giorni suoi conduce; Nè il dolce sonno ha ricercato invano, Ed apre gli occhi alla diurna luce:

Nè tentando le vie dell'Oceàno, S'appaga a ciò che il suol natio produce; Nè a danno di veruno alzò la mano, Vòlto a quel sole che a ciascun riluce:

Nemico a stolta ambizion crudele, Ch'è l'antica cagion dei nostri danni; Alla bella virtù sempre fedele;

Alla forza nemico ed agli inganni, Non si compiace dell'altrui querele, E detesta gli schiavi ed i tiranni. 8 Luglio 1854.

# Mali e delori d'Europa: speranze nella Francia e nell'Inghilterra.

### SONETTO.

Non più la voce di pietade ascolta Un empio re: l'Europa oppressa geme; E barbara diviene un'altra volta, Ahi riserbata alle fortune estreme!

Non vedi come è omai tutta sconvolta, E in ogni loco già paventa e freme? Dei mali ell'ha copia crudele e molta, Chè vanno ognora le sventure insieme.

E non sa l'infelice a chi ricorra: Se mancasser la Francia e l'Inghilterra, Non vi sarebbe alcun che la soccorra.

Si può dir che incominci ora la guerra, E che il mare ed il suol di sangue scorra, Onde ruini a servitù la terra!

15 Luglio 1854.

### L'amore universale.

#### SONETTO.

Oh se fra noi vivesse una scintilla Di quell'affetto che ci rende uguali, Ben sarebbe rimedio ai nostri mali, Ed a quel pianto che il dolor distilla!

Allora un raggio di pietà sfavilla, E siam tutti fratelli e non rivali; Diventerebbe amor fra noi mortali Quella speranza che nel sen ci brilla,

Un dolce cambio di benigni affetti È ricchezza verace; e vien soccorso Che tu mai non richiedi e non aspetti;

E non t'entra nell'alma alcun rimorso: Allor nascono in lei veri diletti, E bisogno non hai di freno e morso. 18 Luglio 1854.

NICCOLINI. Poesie.

ю



# Centro la guerra.

### SONETTO.

Fero instrumento ogni riparo atterra Alle difese fabbricate invano; E piace lunga iniquità la guerra, E versato dall'uomo il sangue umano!

Che più non scorra ad inondar la terra; Nè mai lodi le stragi inno profano: Dell'uomo il petto alla pietà disserra, Padre del Cielo, nè il pregar sia vano!

Da gran mole di guerra Europa è oppressa; Ed or la va coprendo ogni falange, Tanto che tutta omai cela sè stessa.

L'alma ai scettrati non si desta e s'ange: Oh! dir potessi: dal furor si cessa; Sperate, o madri; anco dai re si piange! 20 Luglio 1854.

# Bassezza d'Italia, ed erreri centre l'antice senne.

#### SONETTO.

Piangere sull'Italia è gran stoltezza: La sciaurata più di sè non cura, Nè l'orgoglio serbò nella sventura; E pianger non si può chi si disprezza.

Giammai popol non giunse a tanta altezza; Tutti i doni le diero arte e natura: Ed or nel suo dolor non s'assicura, Da lunghe etadi a nuovi gioghi avvezza.

Il mal bramava, e non ha più riposo, E la strada smarrì nei gran perigli; Ed ogni folle diventò famoso.

Più non udiva i liberi consigli Ella d'un senno antico e glorioso; Nè memoria dei padri aveano i figli! 25 Luglio 1854.

# Patrixj e plebe; demagogia temuta nell'Europa.

### SONETTO.

Schiava ribelle si tormenta invano Fra tanti lacci ove sè stessa implica; E più oppressa la rende e più mendica Il superbo patrizio e il volgo insano:

E sugli averi altrui stende la mano; Ama il servaggio che non è fatica: E di sè stessa la peggior nemica; E cortesia divenne esser villano.

L'offesa plebe alzarsi ai primi onori Vuole; e crudel la renderà la fame, Se si contrasta il premio ai suoi sudori;

Nè basterà più nulla alle sue brame: Di licenza crudel brevi furori, E della libertade il nome infame! 26 Luglio 1854.

# Infelicità dell'Italia; e eltracetanza del Tedesco.

### SONETTO.

Dateci almeno servità sicura, E qui scelto da voi regni un tiranno; E fra coloro che tosar più sanno Scegliete un solo alla comun sventura.

Se la nostra viltà fatta è natura, Esser non puote in voi timor di danno: Gli oppressori d'Italia omai ben sanno Che nel nostro soffrir non v'ha misura.

Prima corse l'Italia, ed or vi siede Il Barbaro giulivo: ei la disprezza, Ma qual retaggio suo sempre la chiede:

Ed osa dir della romana altezza: Venga sul Reno a ricercar l'erede La molle Italia ai nostri ceppi avvezza!, 28 Luglio 1854.

### Baleri e miseria estrema d'Italia.

#### SONETTO.

Qui dolore a dolor sempre succede; Ed ognun ti calpesta e ti disprezza, O serva Italia, per la tua mollezza; E nessuna virtù trovò l'erede.

Tu più misera sei che non si crede; E alfin discesa all'ultima bassezza In sozza valle, ove non trovi altezza, Nè in te, nè in altri, o sventurata, hai fede

Ahi! di straniero piè l'orme riserba Ogni tua terra, e pur le tue ruine Sepolte stanno fra la polve e l'erba.

Ricordi, o stolta, le virtù latine, E la parola tua sempre è superba; Ma l'Alpi stesse non ti son confine! 28 Luglio 1854.

# Desiderio del poeta di fuggiro nelle selve e fra campi dall'aspetto delle Straniero.

#### SONETTO.

Dove barbaro piè l'orma non stampi Chi mi conduce? e nelle aperte selve Fugga il fetor delle tédesche belve, E il salubre vi spiri aër dei campi!

Possa un loco trovar dove io mi scampi, E ognor dato mi sia ch'io mi rinselve; E fra barbare genti io non m'imbelve, Ma di nobile ardir l'animo avvampi:

E la fronte che il duol fa spesso oscura Rasserenar vi possa, e tutta io provi La soave beltà della natura:

E l'ingegno avverrà che si rinnovi;
E liberato da maligna cura
Io versi scriverò sublimi e nuovi.

3 Agosto 1854.

#### Sconferto e timeri

### SONETTO.

Tu non hai, sventurata, in chi t'affidi, Tanto che i ceppi tuoi saran rifissi; E da secoli molti invan tu gridi, E deriso verra quello ch'io scrissi.

Invan cercasti chi soccorra e guidi I cittadini tuoi deboli e scissi, Che amor di parte ha sempre reso infidi, Nè mai son giunti ai termini prefissi.

Se ritorna il Britanno all'Austria amico, Sul tuo misero capo essa crudele Il peso accrescerà del giogo antico;

E il mondo pieno delle tue querele, Povera Italia, ti sarà nemico, Come debba lo schiavo esser fedele! 11 Agosto 1854.

#### Lo state futuro d'Italia.

#### SONETTO.

Quando avverrà che siano sciolti i nodi, Onde la bella Italia è ognor costretta Da lunga tirannia con varj modi, E alfin si faccia al suo dolor vendetta;

All'opra corra, e più non cerchi lodi, Come un pietoso che a ben far s'affretta; E con laccio crudel non la rannodi Chi spazio ed ora ai suoi disegni aspetta;

Il labbro d'ogni donna a un bel sorriso Vedremo aprirsi; e in ogni sua cittade Popol non vi sarà mesto e diviso:

Non più licenza dell'ostili spade, E dei primi anni il più bel flor reciso Dal barbaro signor delle contrade! 16 Agosto 1854

NICCOLINI. Poesie.

47



### Italia! Italia!

#### Sonetto.

Sia per l'Italia sventurata e bella Ne' miei liberi versi il primo onore; E mai non scemi alla mia patria amore Il funesto pensier ch'è sempre ancella.

Ogni crudele che così l'appella, Del suo codardo oltraggio abbia rossore; E risorga ella omai siccome fiore, Che lieto s'apre alla stagion novella.

Ogni pensier sublime in lei ritorni; Il suo capo sottragga al giogo antico, E d'una età miglior vagheggi i giorni.

Ogni gentile le divenga amico;
E di luce novella alfin s'adorni,
E solo fra i malvagi abbia il nemico.

26 Agosto 1854.

# Voti del poeta per l'Italia.

### SONETTO.

Che più non sia d'ogni dolore albergo Questa terra infelice ond'io ragiono; Nè della sua virtù chiegga perdono, E la fortuna non le volga il tergo.

Ah! dalle carte che a sua lode io vergo Esca una voce che somigli al tuono: Or nei carmi abbastanza un mesto suono; E invan le carte del mio pianto aspergo!

Oh ch'ella un giorno sia felice e lieta, Uopo non abbia degli altrui conforti; Nè dal dolor sia fatto ogni poeta!

S'allegri ognun delle mutate sorti, E si corra a quel ben che non si vieta; E sia l'Italia alfin madre dei forti. 1 Settembre 1854.

# Desideri e ammonizioni.

#### SONETTO.

Che sia dall'Alpi Italia alfin divisa; Tanto le sorti non le sian nemiche, Che nulla ottenga dalle sue fatiche Questa schiava antichissima e derisa!

Non resti in essa ogni speranza uccisa, E le splenda favor di stelle amiche; E nel visco fatal più non s'impliche; E fortuna le arrida in ogni guisa:

E nell'ozio fatal mai non s'adagi, Tanto che solo lo Straniero apprezzi La vetusta beltà de' suoi palagi;

E la pasca dei soliti disprezzi;
Nati ci gridi alle mollezze, agli agi,
E ad antica viltà popoli avvezzi!

1 Settembre 1854.

# Rampogne all'Italia.

### SONETTO.

D'un diviso voler sei così piena, Che sempre andrai per non diritto calle, Se possente una man non ti raffrena, Nè ti suona un flagel sopra le spalle.

Di quante colpe la tua storia è piena! Delle ruine tue colma ogni valle! In te la vita non fu mai serena; Nè più fecero Brenno ed Anniballe.

Misera! che rispondi? ahimè! lontana Tu sempre andasti dal cammin prescritto, A vituperio della gente umana.

Gloria non viene da vicin delitto, O da virtude che si fa lontana; E abolir non si può ciò che fu scritto. 6 Settembre 1854.

# Infelicità degl'Italiani; miserie presenti e passate nell'Italia.

### SONETTO.

Sempre divisa da furor di parte Fosti, o misera Italia; e i figli tuoi A rendere infelici hai posta ogni arte Con quei ladroni che chiamasti eroi.

Ohimè! quante fatiche indarno hai sparte; E sol colpa e dolor lasciasti a noi! Chi può dire i tuoi mali a parte a parte? Non sapesti giammai quello che vuoi.

Sulle ruine d'un distrutto impero Altre ruine or sono, e in ogni loco Vestigi incontro di furor straniero.

Ciò che si vide de'tuoi mali è poco; E se la Storia ci racconta il vero Quanta grandezza ha consumato il foco! 7 Settembre 1854-

# Imprecazione contro gli Austriaci.

#### SONETTO.

Fetor dell'universo orrida gente, E con un volto che può dirsi abbozzo, Ognun tardi ti vede, e pria ti sente, Popolo stolto, disumano e rozzo.

Di pingui cibi ti riempi il gozzo, Tardo rossor di popolo fremente: Giù nell'Italia, a cui tu dài di cozzo, Ti precipiti e franga ira possente.

Quell'angusto cammin che ti è prefisso, Rompa il nostro consiglio, e in un istante Fulminato tu piombi in un abisso;

E nel fragor di cupa onda spumante Al par d'un fato il tuo cader sia fisso; E tu sia vil dimora all'onde infrante. 9 Settembre 1854.

# Nuovi propositi dell'Italia.

## SONETTO.

Dall'Italia omai più non si delira: Ha senno e braccio, ed al suo ben rivolta, Dal limo ove giaceva alfin s'è tolta; Ella freme, ella freme e non sospira!

Ed infiammata di speranza e d'ira, Non più s'ode chiamar misera e stolta; Non di vani lamenti il suon s'ascolta; Nè la fortuna, come fe', l'aggira.

Finalmente costei sa ciò che vuole; Ed avverrà che non la dica il mondo Prodiga troppo delle sue parole:

Ah! da quel sonno, che così profondo Ell'ebbe, si scotea; ma ben si duole Che popolo fu detta a ognun secondo! 31 Settembre 1854.

### I coscritti italiani nell'esercite austriace.

### SONETTO.

Ahi! sotto il giogo d'un poter straniero, Tu non avesti mai proprie divise; Sì che le nuove insegne eran derise, E crebbe orgoglio nel Tedesco altero.

Ora fra noi riveste ogni guerriero Della Germania le novelle assise: Quella gente crudel ne sottomise, E fa guerra d'Italia anche al pensiero:

Onde non è più dato gli Alemanni Discernere da noi: vanno indistinti Nell'esercito lor schiavi e tiranni;

E son confusi vincitori e vinti: Ma quei d'Italia più servir non sanno, Nè sono in lor gli antichi spirti estinti! 14 Settembre 1854.

NICCOLINI. Poesie.

48

# Augurj di risorgimento all' Italia.

#### SONRTTO.

Cessino gli odj, onde tu sei divisa; E nell'altrui dolor più non s'esulti: E non rimanga ogni speranza uccisa; E non sian sempre i tuoi dolori inulti.

Non più la schiava che fu si derisa Fra le tenebre antiche il capo occulti; Nè alla misera, oppressa in ogni guisa, L'Estranio ancor colla pietade insulti.

Sorga ad incendio omai la tua favilla; Nè del Settentrïon la spenga il vento; E allora si vedrà come scintilla!

Che nell'opre d'onor nessun sia lento; E l'Alpe chiuderà quegli che aprilla: Fatale agli Stranieri un sol momento! 19 Settembre 1854.

## L'Italia abbia un sol trone.

#### SONETTO.

Nel poter dei tiranni e della sorte Perchè, misera Italia, or t'abbandoni? Deh! venga il dì che trono abbi, e non troni; E allora diverrai temuta e forte:

Ed a te l'Alpi non saran le porte; Nè confusi vedremo e furti e doni; E non più suon di scitiche ritorte, Ma l'armonia di libere canzoni.

Sorgerà nell'Italia un grido solo; E sarà che alla patria ognun ritorni, Come a madre diletta il suo figliolo;

Che ogni gentil fanciulla alfin s'adorni; Nè alcun ricerchi abbandonato e solo Mesta quiete di solinghi giorni! 19 Settembre 1854.

# Indipendenza nazionale: forza e unità.

### SONETTO.

Questo di non sarà che mai risplenda, Se dal limo fatal tu non ti scoti: Sorgi, e alfine da te si vilipenda Tanta infamia degli avi e dei nipoti!

Allor non regnerà chi più t'offenda, Nè tu più suono udrai di detti ignoti; Nè fia che ognun dall'Alpi tue discenda I tuoi deserti alberghi a far più vôti.

Possano all'ombra della tua bandiera Accogliersi le genti, e non saranno Vittime allor d'una speranza altera;

E qui più non vedrassi ed onta e danno: Se non si gode libertà sincera, Abbia l'Italia almeno un sol tiranno! 19 Settembre 1854.

# La cacciata delle Straniere dall'Italia.

#### SONETTO.

O bella figlia del valor latino, Se da' tuoi ceppi alfin verrai disciolta,, Dell'uno e l'altro tuo fatal vicino All'arbitrio crudel tu sarai tolta:

E il popol tuo che adesso al giogo è chino, Tornerà glorioso un'altra volta, Precipitando dallo scoglio alpino Turba di schiavi ch'è feroce e molta:

E rimbombare allor l'Alpi s'udranno D'insolito fragore, e fia pur detto: Or nell'Italia non v'è più tiranno!

E coll'ardir di nobile intelletto
Dispersi i suoi nemici allor saranno;
E verrà degno ai versi miei subietto.

23 Settembre 1854.

## State angosciese e miserande d'Italia.

#### SONETTO.

Che non più largo delle sue rampogne Sia veruno all'Italia, o l'accarezzi Col dolee suon di splendide menzogne; Ed a giogo peggior così l'avvezzi.

La misera non sa che cosa agogni: Spesso trova un crudel che la disprezzi; E sempre ignora ciò che a lei bisogni, Mal prodiga a ciascun de' propri vezzi.

La sventurata ad ogni loco è volta; Ed è fatta simile al poverello Che pur chiede a colui che non l'ascolta.

Essa ritorna nel dolente ostello; E quella turba che la cinge è molta, E invan chiede consiglio a questo e a quello! 23 Settembre 1854.

# Decadimente del Russe; vittorie della Francia e dell'Inghilterra.

### SONETTO.

Pieno di colpe che non han rimorso, Che ti pasci di sangue, e ten diletti; Bassamente feroce al par d'un orso, Che punisci ciascun quando sospetti;

A te sarà funesto anche il soccorso, E dell'impero la caduta affretti: Al tuo barbaro ardir fu posto un morso, Ed invan vi ripugni, e lo rigetti.

Francia e Britannia per la tua difesa Or combattono, Europa; e il Russo crudo Conosce già come il lor braccio pesa!

E di schiavi e di gelo invan fai scudo, Stolto tiranno, alla nemica offesa; Quel fianco che difendi è reso ignudo! 1 Ottobre 1854.

# Scenfitte del Russo: Napoleone I vendicato.

#### Sonetto.

Vinto pria che assalito, il vasto impero Ben dir si può che una ruina involve: La gloria dello Scita adesso è polve; E disparve nel fumo il capo altero.

Or è maggior d'ogni speranza il vero; Nè più la sorte i suoi delitti assolve: Non si presto le nubi il Sol risolve, Ed il braccio emular sembra il pensiero!

Dove il terror dell'armi tue? Superbo Della vittoria che ti diede il gelo, Francia insultavi con sorriso acerbo.

Copra gli antichi allori un negro velo; Chè di quel Grande la memoria io serbo, Che vincer non poteva altro che il Cielo! 3 Ottobre 1854.

# L'Europa provveda all'Italia, prima d'esser tutta sconvolta dalla guerra.

#### Sonetto.

Nuovi semi di guerra in sè raduna L'Europa, e si prepara i dì funesti: È giunto il tempo che il dolor la desti, E che provi il poter della fortuna.

Come avvien che sovente il mar s'imbruna, Ella avrà giorni affaticati e mesti: Pria che regni il furor che la molesti. Abbia pietà de' nostri mali alcuna!

Non sia l'Italia un desolato albergo, Del quale il pellegrin non si ricorda, Fin dall'istante che gli volse il tergo!

Qual alma alla pietade è tanto sorda, Che in queste carte ch'io di pianto aspergo, Non oda un suono che l'Europa assorda? 5 Ottobre 1854.

NICCOLINI. Poesie.

#### Lodi alle armi francesi in Crimea.

#### SONETTO.

Rapido è il braccio al par del tuo pensiero, Franco animoso; e sì gli Sciti hai vinto, Che chi ti chiama mobile e leggiero Non vide un volto di pallor dipinto.

Serbi gli spirti del valor primiero, Che in te davver non può chiamarsi estinto; Sull'altre genti inalzi il capo altero, Che or più non langue, nè vien mai respinto.

E se vinto tu fosti un solo istante, Il tradimento fu, non il valore; Nè il ferro abbandonò la man tremante.

Sia dunque all'armi tue perenne onore:
Ognor tu sei quello che fosti innante;
E invan di te si cerca il vincitore.

5 Ottobre 1854.

- Const

## Gli Austriaci in Toscana.

#### SONETTO.

Non ha vaghezza di famoso alloro Lo Straniero crudel che ci possiede; Ma sol qui cerca voluttade ed oro; E della bella Italia è fatto erede.

Ahimè! del nostro pianto ei fa tesoro; Poichè sempre discende a ricche prede, E i frutti usurpa dell'altrui lavoro; Del suo brando soltanto ai dritti ei crede!

Ed a custode abbiam principe imbelle, Che dal nemico mai non ci difende, E quei che gli ubbidi chiama ribelle;

Che sul sangue e l'aver la man distende, A vil ci tiene qual vetuste ancelle, E che padre si chiama allor che offende! 12 Novembre 1854.

# Dolore, incertezza e miseria degl'Italiani.

#### SONETTO.

E vittima di tutti omai s'è fatto Questo misero gregge, e ognun sospira: Omai per noi più non v'ha speme ed ira; Par che ci stringa alla sventura un patto!

Ora ciascun dalla fortuna è tratto,
Come l'arena quando il turbo spira;
E con quel che bramava ognun s'adira,
Sì che il pensier giammai non viene all'atto.

Ahi! l'Italia non sa più ciò che vuole; E le barbare schiere or son sì crude, Da farsi avare delle lor parole!

Chieggon su mute vie le genti ignude Quel pan che è tanto amaro e a tutti duole; Ma invan... la porta ai miseri si chiude! 24 Dicembre 1854.

## L'Italia liberata dal giogo dello Straniero.

#### Sonetto.

Non più barbaro piede il suol calpesta Della misera Italia, e calca il flore. Il flor che l'aura dell'April vi desta; Nè mesce a tal dolcezza un tetro odore.

E quando Primavera lo rivesta, L'arbore più non perde il proprio onore, Sempre spogliato dalla man funesta Di quella gente che non prova amore.

Non vedi in rozzi volti un gaudio atroce; E nei silenzi della notte oscura Or non odi suonar ruvide voci:

Coi nemici partita è la sventura; Nè ci contrista più quello che nuoce Il sorriso gentil della natura.

28 Dicembre 1854.

# Sullo stesso argomento.

### SONETTO.

Non più lieto le messi ora distrugge, E ne fa grato cibo al suo destriero Il barbaro Tedesco, allor che fugge, E sempre va degli altrui danni altero.

. Quel tiranno crudel che tutto strugge Non eserciti qui su noi l'impero, Simile all'onda che imperversa e rugge, Crudele agli altri, e con i suoi severo!

Qui l'aër tutto di dolcezza è pieno, E vi trovi onestade e leggiadria; E sorride ogni fior nel prato ameno:

E più splendidi raggi il Sole invia In questo cielo lucido e sereno; E la gioia vi regna e l'armonia! 28 Dicembre 1854.

## L'Italia futura.

### SONETTO.

E quando io ti vedrò lista e secura, E non oppressa da dolor pensoso, Bella Italia, giardin della natura; Ed un felice gusterai riposo?

Sotto un forte poter che t'assicura, Niuno Straniero andrà di te fastoso; Avrai nell'Alpi le tue proprie mura, Deposti i ceppi d'un timor nascoso:

E i tuoi figlioli da si lungo esiglio Saran tornati; e allor soltanto avrai D'una lacrima lieta umido il ciglio;

E fia che cessi ogni cagion di guai In te grande nell'armi e nel consiglio! Misera Italia! non soffristi assai? 2 Gennaio 1855.

# I Piementesi in Crimea.

### SONETTO.

Già l'itala bandiera ondeggia al vento Dinanzi agli occhi del maggior tiranno; Ed agli schiavi suoi reca spavento, Cui ricchezza venia dal nostro danno!

Or v'ha speranza di maggior momento; Nè con forza si regna o con inganno Dell'Italo nell'alma: ei non è lento Col brando all'opra; e i suoi nemici il sanno.

Farà vendetta di cotante offese Sullo Scita crudele; e il suo valore Risplenderà nelle più grandi imprese.

Della patria lontana il dolce amore In lui non spegnerà le voglie accese; E nel suo petto regnerà l'onore! 3 Gennaio 1855.

# Nuova e stupenda bellezza dell'Italia.

# SONETTO.

La celeste beltà che già floria Alfin, misera Italia, in te ritorni; E regni nel tuo cielo un'armonia Che il mesto volto rassereni ed orni. —

Chiuda dell'Alpi allo Stranier la via; E il dolore fra noi più non soggiorni; E dal suo limo alfin risorga, e sia Come della virtù nei lieti giorni;

E si mostri così pudica e bella, Da far di sè maravigliar le genti; Sicchè dica ciascun: Non è più quella,

Che fu fronda che cede a tutti i venti, Da qualunque Stranier derisa ancella: Ha vigor nelle braccia e nelle menti!

18 Gennaio 1855.

50

NICCOLINI. Poesie.

# L'Italia risorge combattendo in Crimea.

### SONETTO.

Sorga il dì che ti renda i suoi dolori Questa calcata Italia; e che ti svella Dal crin prolisso gli usurpati allori Ira di plebe che divien procella.

Non più premio sarà dei vincitori L'Italia, che nell'ira ancora è bella: Allor le renderà debiti onori La gente che può dirsi a lei sorella. —

Tu pugni al fianco del Britanno, e imprimi Sulle vie della gloria orme novelle: Ultimi non saran quei che fur primi.

Stolto colui che disse Italia imbelle!
Tu col proprio valore or ti sublimi;
E quei che pugna non diran ribelle.
20 Gennaio 1855.

# Le nubi e il gelo, immagini della barbarie dello Straniero.

### Sonetto.

Qui le luride nubi ognor si stanno Sul volto dell'Italia; e i propri geli Sembra v'abbia portato il suo tiranno, E dei Barbari al guardo il Sol si celi:

Or qui son freno ai flumi orridi veli, E d'ogni pianta è omai cresciuto il danno: E parmi che qui tutto si raggeli, E che serva natura all'Alemanno!

Ahi sozza gente, sempre a noi fatale, Che nel suolo ti stai d'Italia bella, Tu sempre il ben respingi e cresci il male!

Coll'aspro suono della tua favella Mandi a grido di belva un suono uguale, Che gli orecchi d'Italia ognor flagella! 22 Gennaio 1855.

# Gioia, amore e bellezza nell'Italia risorta.

# SONETTO.

Deh! venga il di che splenda il Sol più bello, E che non s'oda più straniero accento Nella quiete del solingo ostello; Nò del Settentrion gelido vento.

Oh sia sempre da noi lunge il flagello D'iniqua gente che ci dà tormento, Alla querce fatale e all'arboscello, Che tronca ogni speranza in un momento!

Il tuo volto gentil si rassereni, O Italia; e sempre in te regnin gli affetti, E i nomi tuoi, sol di dolcezza pieni:

Diffusa la beltà sia negli oggetti,
Come luce del ciel per tutti i seni;
E del bene si goda e non s'aspetti.
22 Gennaio 1855.

# Barbarie dell'Austriace in Italia: danni alla villa di Poggio Imperiale presso Firenze.

#### SONETTO.

Risuoni sempre fra l'età cadute, Voce d'Italia, e non ti vince oblio; E le ruine tue mai non fur nate, E le vagheggia il puro aër natio.

O vittima fatal di genti astute, Ben tu pensi: ogni regno un dì fu mio: Or soffri un giogo che così ti pute Da popol vile, frodolento e rio!

E la bella Toscana or signoreggia Questa lurida stirpe, e dir tu puoi Che si pasce, si veste e poi villeggia!

Spogliata pur degli ornamenti suoi Han quella villa che somiglia a reggia: Ecco, o genti dell'Austria, i vostri eroi! 25 Gennaio 1855.

# Nuovi augurj all'Italia.

#### Sonetto.

Dell'antico valor splendida erede, Non abbia Italia bella i di funesti; E sulla gelid'Alpe alfin s'arresti La gente che qui tragge amor di prede.

In questo loco, ove il piacere ha sede, Non scorran giorni dolorosi e mesti; Ed il vile Stranier non la calpesti. Con quel disprezzo che al furor succede.

Amor qui regni e una virtù cortese, Onde si rende l'anima sicura, E che sola ci guida all'alte imprese.

Tanto fean nell'Italia arte e natura, Che sempre ha voglie a nobil scopo accese, E serba maesta nella sventura!

25 Gennaio 1855.

## Delitti dei Sovrani in Russia.

#### SONETTO.

Ahi! di sangue l'Europa ancor s'inonda: Ed il Russo crudele è qual torrente, Che va sdegnoso a soverchiar la sponda, Perchè poco gli sembra il mal presente.

Mai non ebbe quel trono un re clemente; La notte che lo cela è ognor profonda; E il delitto vi sta che non si pente, Che sempre d'oro e più di sangue abonda.

Qui la colpa alla colpa ognor succede; E i misfatti natura ai re qui sono: Assassino del padre è il figlio erede!

Sempre si fa colle rapine il dono, E ad ogni cosa iniquità presiede; E lo stesso puoi dir delitto e trono! 8 Febbraio 1855.

# Imprecazione centre la Russia.

#### SONETTO.

Cada dal Russo in un oblio profondo La memoria crudele; e ognor si taccia Di questa gente ch'è rossor del mondo, E che quanto sia vile all'uom rinfaccia;

E coll'orrido volto ognun minaccia, Retta da un primo che non ha secondo, E i servi suoi per soffogarli abbraccia, Se l'aura spira di destin secondo.

Alfin tutti i suoi porti il mar sommerga, Mentr'ella sta nella regnata terra Su mille schiavi a insanguinar la verga:

Ed allor che i suoi legni il gel rinserra, Ai suoi piedi s'infranga, e più non s'erga: Con lei spariscan ceppi e peste e guerra! 11 Marzo 1855.

# Guerra e dispotismo militare.

#### SONETTO.

Europa ed Asia un fiero turbo involve: Pugnan la Francia unite e l'Inghilterra; Vanno dispersi i troni al par di polve; In ogni loco incendio alto di guerra.

Al barbaro furor più non si serra La mesta Italia, e non sa che risolve; E allo sdegnato vincitor s'atterra, Mentre fortuna ogni delitto assolve:

E giunse a tanta povertà di stato, Che agli occhi ancor de' suoi nemici istessi Ti rappresenta un popolo spogliato.

V'ha soldato oppressor, popoli oppressi: Ed ognuno di lor più fia calcato; E si prepara il mondo ad altri eccessi! 12 Marzo 1855.

NICCOLINI. Poesie.

51

# Frodi della diplomazia; e state d'Europa.

# SONETTO.

V'ha l'astuzia che tarda e non inganna, E di frodi e di colpe un laberinto, Onde nessuno omai può dire: ho vinto; E la necessità fatta tiranna.

Ora un occhio non v'ha che il pianto appanna Sul tardo fato del tiranno estinto: Restan l'armi crudeli onde fu cinto. Ma dagli oppressi ben si grida osanna!

Pur d'uomini e moneta ognora è munta Questa misera Europa: e giunse a tale, Che veramente la puoi dir consunta.

Nata ad ogni dolor stirpe mortale, Nè al sommo ancor tua pazienza è giunta? Viltà chi vide a tua viltade uguale? 12 Marzo 1855.

# Contro l'Austria.

#### SONETTO.

Austria, da quante etadi il mondo inganni, E colle frodi e non coll'armi hai vinto; E vedesti cader popolo estinto Nella vittoria che gli diè tiranni:

E del tuo manto eran discordi i panni; E da nubi il diadema: ognor fu cinto: Volgo diverso era al tuo carro avvinto, Nè alcuno s'accorgea dei propri danni.

Veneta astuzia era ne' tuoi consigli; In te che sei d'ogni delitto erede D'aquila il rostro e di lion gli artigli.

Sempre chiamavi eredità le prode, Con le lascivie tue fatale ai Gigli, E di chi fura ardisci dir: possiede! 15 Marzo 1855.

# Per le invasioni degli Stranieri in Italia, e per l'occupazione di Roma.

### SONETTO.

L'Alpe che non ti fe' giammai sicura Precipita su te novelli armati; E pare che tu sia vinta dai fati, O sorriso maggior della natura!

Solo quello resto che non si fura, E guasto ancor da Barbari sdegnati: Noi da genti crudeli or siam calcati, E neppur la viltà ci rassicura.

E tu che avesti dall'Italia il nome, E della gloria altrui ti fai retaggio, Togli il mendace alloro alle tue chiome!

Rinnovasti dei Barbari l'oltraggio Sulla Regina delle genti dome, E di sua luce avesti appena un raggio! 15 Marzo 1855.

### Miseria e deleri d'Italia.

#### SONETTO.

Ove l'orgoglio della tua speranza? Abita sol ne' tuoi palagi il lutto: Il tesoro degli avi era distrutto, O ti fu tolto; e lo squallor t'avanza.

Sei preda a vil germanica burbanza, Che contempla i tuoi danni a ciglio asciutto: Tutto bramasti, ed or perduto hai tutto, E fatta sei d'ogni dolor la stanza.

Del torvo sguardo la crudel minaccis È in te rivolta; e il barbaro Alemanno Dalla cima dell'Alpi ognor s'affaccia.

Più non ti stringa coll'atroci braccia Lo schiavo vil che diventò tiranno; Soffogarti desia quando t'abbraccia! 22 Marzo 1855.

# Perversità dei popoli settentrionali.

#### SONETTO.

Tu col dolor conti i tuoi giorni, e sei Sol di vittime patria e di proscritti; Ma non anco puoi dir: tutto perdei; E le sventure tue non son delitti.

O del Settentrion perfidi e rei Popoli autori di crudeli editti, Questa barbara gloria a voi darei, Che ognor ponete nella spada i dritti!

Hanno sui mali tuoi gioia feroce, Misera Italia: ogni pensiero è vôlto Nel Tedesco nefando a ciò che nuoce.

In lui dell'universo è il mal raccolto.

E ad ogni opra crudel tanto è veloce,

Che non sai se più sia barbaro o stelto!

23 Marzo 1855.

# L'Italia dall'invasione di Carlo VIII, chiamato da Lodovico il Moro, fine ai nostri tempi.

#### SONETTO.

Il barbarico orgoglio ella sofferse Dal di che apriva al più fatal nemico, Quelle spelonche, onde la Francia emerse, Che un viver distruggea lieto ed antico.

Ben fu crudel colui che l'Alpi aperse! Più non ebbe l'Italia un solo amico; E l'oro ch'ella avea tutto scoperse; E le donne avvill Carlo impudico!

Allor cadea d'ogni sventura in fondo La sciaürata Italia a tutti gioco, E di colpe ogni secolo fecondo:

Nuovo dolore non avea più loco; Il sonno della stolta era profondo, Ed ogni nome a sua viltà fu poco! 2 Giugno 1855.

# Nuovi presagi.

#### SONETTO.

Quell'Italia che un tempo era regina, A turpe giogo più non va soggetta, Il suo dolore alfine ottien vendetta E liete sorti il Cielo a noi destina.

Il desiato giorno or s'avvicina Che co' suoi voti il generoso affretta: Italia, che ogni di freme ed aspetta, Allor non si dirà molle e supina.

Intanto questa misera si strugge In lungo pianto, e il barbaro nemico La calpesta sdegnato e la distrugge:

Ma pur la gloria del suo nome antico Ella rinnova e pugna, e più non fugge; E sa ch'ogni Straniero è suo nemico! 2 Giugno 1855.

# Dall'Alpi al Lilibeo!

### SONETTO.

Vittima calunniata, ai tuoi nemici Giorno verrà che tu sarai tremenda; Nè all'Alpe chiederai che ti difenda, Ed i popoli tuoi saranno amici.

Di chi t'opprime le viltà felici Un grido sorgerà che alfin riprenda; E fia che impugni, e più nessun t'offenda, L'armi tue paventate e vincitrici.

Dall'Alpi al Lilibeo la tua bandiera Una sarà, come da noi s'aspetta; Nè gente andrà de' nostri danni altera.

Quello che ognuno co' suoi voti affretta, Ah non più invano ora da noi si spera, E splende il di della comun vendetta! 2 Luglio 1855.

NICCOLINI. Poesie.

# Il giorno bramato dagl'Italiani.

#### SONETTO.

Or qui meno si piange, e più si spera; S'appressa il giorno che de' figli tuoi Verra compita la speranza altera, E quel ch'osi vedrassi e quanto puoi.

Ciò che ognuno bramava alfin s'avvera, E chiamata sarai patria d'eroi: Sulla fronte d'ognun gioia severa, Sì, quella gioia che conviene a noi.

Non più terror nelle deserte strade; Non de' turpi soldati il grido ascolto, E sulla terra risuonar le spade:

E l'oro in te sarà diverso e molto, Se tu, chiusa una volta a chi t'invade, Quello riprenderai che ti fu tolto.

3 Luglio 1855.

# Mario futuro.

### SONETTO.

Che un altro Mario sorga, e che ti spenga O del Settentrion gente si cruda; Nè mai tu palma sull'Europa ottenga: Torna al paese onde partisti ignuda:

Non abbia Italia il titolo di druda; Nelle sventure maesta ritenga: Chi solo a divorarne intende e suda La nostra patria a desolar non venga!

Ahi! queste belve nella lor prigione Restino chiuse; o vadan si disperse, Che non tornin dell'armi al paragone.

Di queste genti barbare e diverse Sempre il ferro trionfi o la stagione; Nè sian d'Europa al comun bene avverse. 6 Luglio 1855.

# Scusa e ragione delle proprie rampogne all'Italia.

# SONETTO.

Chi con liberi detti or ti rampogna, E pur talvolta s'abbandona all'ira, Fama non cerca dall'altrui vergogna, Ma sull'antica servità sospira:

Ed il tuo bene, o sventurata, agogna; E uno stolto furor mai non l'aggira; Ma ti chiama colà dove bisogna, E ti compiange allor che ti rimira!

Nulla saresti, ma ti resta' un Forte; S'ei snuda il brando per la tua difesa, Lieta sarai della mutata sorte.

Vedi che il mondo arride all'alta impresa; Nè più l'Italia schiudera le porte, Antica colpa che così ci pesa! 7 Luglio 1855.

# li Tedesce sulle ruine d'Italia.

#### SONETTO.

Vedi la polve in ogni campo alsarsi Su cruda gente che non ha vessilli; E sull'armi funeste, o Sol, tu brilli; E si raccolgon quei che già fur sparsi.

Fra ruine li vedi affaticarsi, Perchè al nostro gastigo il Ciel sortilli; E ogni fonte cercar che vi zampilli. In mezzo al campi desolati ed arsi.

Qui tragge l'empio un desiderio antico; E si pasce di stragi e di rapine: Sempre ricorda che ci fu nemico.

Lieto ei siede sull'itale ruine; E le vagheggia con un guardo oblico Con bassa invidia alle virtà latine! 8 Luglio 1855.

# Esertazione ad alte opere per la patria, e a fuggire le imprese ambiziose.

# SONETTO.

Non terror di magnifiche parole, Ma l'opre sempre generose e forti; E allor d'Italia cangeran le sorti, E libera otterrà quello che vuole.

Allor più non s'udrà, siccome suole, Un lamento di madri e di consorti; Nè fia Stranier con tradimenti accorti Largo del sangue della nostra prole.

Ognun qui pugni nella nostra terra, Ed a difesa delle patrie mura; Ne su lito stranier porti la guerra.

Da noi si chiede libertà sicura; Nè si dica che l'Alpe invan ci serra; Stranier servaggio è la peggior sventura! 9 Luglio 1855.

# Disperazione pei mali d'Italia.

# SONETTO.

Odo il suon di barbarica procella, E qui Borea crudel strugge ogni flore; Sicchè regnano sol sdegno e dolore In questa Italia sventurata e bella.

Ben la rimiro; ma non par più quella A me che le serbava un lungo amore: Ahi! non combatte coll'altrui furore, Vinta così che più non si ribella!

Languido ha il braccio; le cadea la spada: Di barbari Tedeschi è sì ripiena, Che timore non v'ha ch'altri la invada.

Non ha speranza di vita serena, Ed è chiusa per lei qualunque strada: Or essa è tal che la sua vita è pena! 16 Luglio 1855.

# Bolaro universale

# SONBTTO.

Nel lungo orror d'una diversa guerra Provi il nemico che ti sta vicino, O sventurata Europa; e in te si serra A quel ben che tu brami ogni cammino.

Splende la soure che i migliori atterra; Scende il nemico qual torrente alpino; Ed ora siamo nella patria terra. Vittime tutti d'un crudel destino.

Qual parte dal furor rimasta impune? Tu vedi acceso in ogni lato il foco; Ci grava il peso d'un dolor comune:

E nella terra non si trova loco Da cotanta ira omai rimasto immune; E ciò che avviene alla minaccia è poco! 16 Luglio 1855.

# Sdegno centro i vizj e i mali dell'Italia.

# SONETTO.

Soffri, o misera, soffri il crudo impero Di quella gente che ti fece ignuda: Ed ognuno t'appelli e schiava e druda Fra questi lurchi col sembiante austero!

Sempre palesa l'animo leggiero, E ne' tuoi ceppi t'affatica e suda; E l'Alpe, o sciaürata, invan ti chiuda; E venga il di che dir non possi; io spero!

Volubil Franco e tumido Britanno Alfin conosci che ti sono avversi, E che a' tuoi mali impietosir non sanno.

Tu sei nata a soffrir gioghi diversi, E le genti arricchir col proprio danno: Son tutti i figli tuoi muti e dispersi! 19 Luglio 1855.

NICCOLINI. Poesie.

# Il poeta, fedele all'Italia oppressa, vuel partecipare alle sue sventure.

### SONETTO.

Sotto quel giogo che così t'adima Vivesti, Italia, alle vergogne avvezza; Pur ne' pensieri non avevi altezza; Or nessuna virtù più ti sublima.

Non scendi omai da una superba cima, Misera ancella che ciascun disprezza: I vituperj della tua mollezza Non so voce trovar che tutti esprima.

Sei caduta nel fango: eppur non tace Il pensier ch'io sortiva in te la cuna, Povera figlia a libertà procace!

Tu speranza non hai di gloria alcuna, Così misera sei! ma più mi piace La tua sventura che l'altrui fortuna. 21 Luglio 1855.

# Pace: amore e gioie domestiche dei liberi cittadini.

#### SONETTO.

Più non regni in alcun sdegno e dolore: E gli animi di tutti alfin raccenda Quella dolcezza che si chiama amore; E la quiete i giorni lor difenda:

E la cura giammai d'un vil timore Non offuschi la mente, e non la offenda; E non paventi alcun l'empio furore, E voce non vi sia che lo riprenda.

Dolci abbia i sonni e fida moglie; e regga La sua famiglia con soave freno; Le sia guida fedel, non la possegga:

Abbia ogni giorno avventuroso e pieno D'opre pietose, e sempre il Sol rivegga Più benigno il suo volto e più sereno. 30 Luglio 1855.

# Gli esuli italiani.

### SONETTO.

Spersi son tutti nei diversi esigli, E speme del ritorno omai non hanno: Misera madre, invan tu cerchi i figli, Fuggiti all'ira di stranier tiranno!

E non hanno più alcun che li consigli, E ciò che debban farsi ohimè! non sanno: Vivono fra i sospetti e fra i perigli Colla paura ch'è maggior del danno.

Ognun di casa e di sostanze è privo, Ed errando così di gente in gente Insidiato corre e fuggitivo:

La dolce patria gli ritorna in mente: Tutto perdè; solo al dolore è vivo; Lo tormenta il passato ed il presente! 1 Agosto 1855.

# Sventure senza fine e senza tregua dell'Italia.

#### SONRTTO.

Da quella polve, ove tu giaci inferma, Una voce non v'ha che ti riscota; Fisse son le tue sorti, e per te ferma Ha la fortuna la volubil rota.

Ancora in piaggia solitaria ed erma Puoi flagello trovar che ti percota; È la tua vita una continua scherma Contro un nemico che il suo brando arrota.

Trista divenne e misera la vita Sotto il giogo crudel dell'Alemanno; E la vendetta sua non è compita!

Spera ognuno arricchir del nostro danno Nella Germania ai nostri danni unita: Può mandarci ogni terra il suo tiranno! 2 Agosto 1855.

# Contro la demagogia.

# SONETTO.

Non comandi i delitti ardor di plebe, E a lei s'opponga una virtù tenace; Oppur l'anima nostra a terra giace, E noi siam divenuti al par di zebe.

Vive in noi la virtù che mai non ebe: Nel volgo stolto havvi un voler fugace; E il magnanimo spirto a lui non piace, Onde restan famose e Sparta e Tebe:

Pur non s'appaga della sua bassezza, E sempre egli ha sete di sangue e d'oro Per desiderio di qualunque altezza:

Dalle fatiche fugge e dal lavoro; E ciò che desiò tosto disprezza: Nelle stolte speranze è il suo tesoro. 4 Agosto 1855.

# Speranza di pressima guerra al Tedesco.

#### SONETTO.

Rendasi al fango la feral bandiera, Che il capo nostro da molti anni adombra; E se Italia tornar non può qual'era, Pur venga il dì che non tremiam d'un'ombra.

Non ci minacci colla fronte altera Sozzo ladron che le cittadi ingombra; Che se or vince l'Italia e freme e spera, De' suoi trionfi è mesto, e se n'adombra.

Non gli sia dato il sostener lo sguardo Dei nostri prodi; e il barbaro Alemanno Verun di noi potrà chiamar codardo.

Come Italia combatte ora lo sanno; Nè il nostro braccio nel punir fia tardo Questo schiavo peggior del suo tiranno! 20 Agosto 1855.

# Rinnovamento d'Italia per la partecipazione del Piemente alla guerra in Crimea.

### SONETTO.

Tornano i giorni del valore antico Alla misera Italia; e il Russo altero Fugò colla sua mano usa all'impero, E il Franco istesso le divenne amico:

Nè il Britanno alle Gallie è più nemico: E chi l'ultimo fu sarà primiero, Or ha pieno di gloria ogni pensiero L'Italia che ravvolge un vel pudico.

Fuggono i giorni di dolore e d'ira; Qui fa l'onesta libertà ritorno, E l'Italia ciascun guarda ed ammira.

Come la notte all'apparir del giorno, Il duol vi cessa onde ciascun sospira; E di luce più bella è il cielo adorno! 8 Settembre 1855.

# L'età nuova e veramente umana dopo la liberazione d'Italia.

#### Sonetto.

Sorge un'etade generosa e bella, E vinta la barbarie alfin rimane; E giunge al sommo delle glorie umane L'Italia che cessò d'essere ancella.

Il secol nuovo che da lei s'appella Or più non si compiace in opre vane; Ed è nemico alle ferocie insane, A crude leggi e a barbara favella.

Or nessuno più s'odia e si disprezza; Ma ben s'ama ciascuno, e si diletta Nell'opre belle di gentil dolcezza:

E quella etade ognun coi voti affretta Ch'ottenga l'uom, deposta ogni fierezza, La libertà senza cercar vendetta! 9 Settembre 1855.

NICCOLINI. Poesie.



# Per la gloria degl'Italiani in Crimea.

# SONETTO.

Sulla fronte scendean le sparse chiome, E a lei d'intorno un mesto grido udía: Misera Italia, tu non sei che un nome, E lo Stranier di te può dire: È mia.

Son le sue forze dall'età si dome Che non sa dove sieda e quel che sia; Nè altera più delle mutate some Tedesca o Franca i propri mali oblia!

Ma tosto udia suonar libera voce, Che disse: Italia ha la natia virtude; Sola domò l'orgoglio al Russo atroce!

Nè le carte giammai saranno mute Sulla viltà del secolo feroce, Che la fe' preda delle genti astute! 10 Settembre 1855. Speranza della caduta dell'Impero russo per opera della Francia e dell'Inghilterra.

#### SONETTO.

Il barbaro furor giammai non langue, E negl'impeti suoi freme e delira; E sempre al Cielo e alla natura in ira, Ha vaghezza di prede e più di sangue.

Ma fia che cada questo mostro esangue, Chè alla ruina il suo destin lo tira; E calcato ora giace, e invan sospira, Quei che abbracciò l'Europa al par d'un angue!

Gli sorga un'ora che sia più funesta; E la spada di Francia e d'Inghilterra A quel mostro fatal tronchin la testa!

Nè più si vegga trionfar la guerra; E dopo l'ira di crudel tempesta Tutti i fior più gentili ornin la terra. 17 Settembre 1855.

# Esortazione alla sapienza civile; gloria futura d'Italia per l'unità de'suoi popoli.

### SONETTO.

Più non corra l'Italia a folli imprese; E alfine ottenga libertade e regno; E la licenza non si chiami ingegno, Se molto omai dalla sventura apprese.

Or sia gloria a Colui che la difese, E ogni vano pensier si prenda a sdegno; Calchi il cammin che da molti anni insegno, E solo al bene abbia le voglie accese,

Deve di gloria al maggior segno alzarsi, Se sotto un sol vessillo ella raccoglie Popoli sì disseminati e sparsi;

E non combatte per diverse voglie; Ed il popolo e il re veggo abbracciarsi; E l'adultera alfin diventa moglie! 30 Settembre 1855.

# Presagio della pressima caduta dell'austriaca tirannide.

#### SONETTO.

Chi dei tiranni la fortuna adora, Non più avvinta terrà nel sozzo limo La bella Italia che vincea pur ora; Nè l'ultimo sarà quei che fu primo.

Grida il Tedesco: T'alzi, ed io t'adimo, Sciaurato ribelle, e servi e plora! — Ma v'ha chi gli risponde: Io la sublimo Col suo vessillo che l'Europa onora:

E quello ch'è dal suo così diverso, Fia da un intero popolo calcato, E nel fango peggior verrà sommerso:

E sarà vilipeso e lacerato; E non sorgendo più nel campo avverso, Col sangue sparirà che lo ha bagnato! 27 Dicembre 1855.

# RINNOVAMENTO D'ITALIA.

(Anni 1856-1860.)

Ecco che alfin s'adempie Sovra i tardi nepoti

G. B. Niccolini; Poesie Nazionali,

# Scherni dell'Austria all'Italia nel Congresso di Parigi dopo la guerra colla Russia.

#### SONETTO.

Coi monarchi d'Europa omai s'asside La schiava che vestita è qual regina: Il Tedesco la guarda e la deride; E invan (le dice) tu mi stai vicina!

Provi il dolor delle speranze infide L'Italia che presume esser latina; Tutte le liti il ferro sol decide: Prostrati ai nostri piedi, e il capo inchina,

Io su te regno, e ti disprezzo; e sono In ogni loco, nè vi fia cittade, In cui palese or'io non abbia il trono:

Ed ai tuoi figli romperò le spade; Ed ai miei servi bramo farne un dono: Italia è polve dell'antica etade!

Ceppo 1856.

NICCOLINI. Poesie.

L'animo del poeta, agitato dall'ira contre i Barbari, si acqueta talora come il mare in tempesta al cessar del vento.

### SONRTTO.

Sorriso innumerabile dell'onde Scorgi colà dove col suol confina, Ed il tremulo flutto alla marina Un'aura mobilissima confonde.

Vedi del mare nelle vie profonde Il legno rapidissimo cammina, Ed ora egli si mostra, ed or s'asconde, Mentre che la tempesta è a lui vicina;

Ecco si tace in ogni lato il vento, Nè spuma l'onda e freme ov'è lo scoglio; E tanta ira si placa in un momento:

Sì degli affetti miei talor mi spoglio. E mi sorge sul labbro un dolee accento: Ma non posso soffrir barbaro orgoglio! 29 Dicembre 1856.

### Allegrezza nel pensiero del trionfo d'Italia.

#### SONETTO.

Allor la gioia entrar suol nel placato Animo, e vi si mesce alta dolcezza; E non sono qual uom che si disprezza, E stoltamente accusa e Cielo e fato:

E l'ozio si crudel non m'è più grato, Alfin ritrovo in me nuova ricchezza; E nella mente ad alte cose avvezza Sorge un pensiero che mi fa beato.

Veggo la Gloria che mi siede accanto; L'Italia tutta che i miei versi ascolta, E che impugna lo scettro e veste il manto.

La corona dal fango è omai raccolta; Dei Tedesohi la bagna adesso il pianto: Se fu lungo il desio, la gloria è molta! 29 Dicembre 1856.

# Strage dei Tedeschi; redenzione d'Italia.

#### SONETTO.

Oh se fossero tutti accolti insieme Quanti dall'Alpi scesero Alemanni, Rinnovasse su lor gli antichi danni Con un libero braccio alma che freme!

E nell'Italia, dove invan si geme, Il fin sorgesse dei sofferti affanni; Nè alcun venisse a lacerarle i panni, Come serbata alle miserie estreme!

Allor risplenderà più bello il Sole, E ognun lo sguardo sollevando al Cielo, Farà tesoro delle mie parole:

Dagli occhi nostri fuggira quel velo
Che gli oscura; e alzerem libera mole.....
Ah qual sei divenuta alfin rivelo!
22 Ottobre 1857.

#### Visione dell'Italia libera.

#### SONETTO.

Libera Italia a sè non crede, e mira Dell'antico servaggio i ceppi infranti; E questa terra dove ognun sospira, Alfin comincia a risuonar di canti.

Non più parole di vergogna e d'ira, Nè s'ode il grido di stranieri vanti; Chè il barbarico orgoglio invan delira, E sdegna itala Donna i sozzi amanti.

Nè la virtù nei nostri petti è lenta; Sol colla luce dell'ausonia spada Ella i Tedeschi omai fuga e sgomenta:

Convien che l'uno sopra l'altro cada Fra quei che al suo servaggio han l'alma intenta: Stragi alla fuga insegneran la strada! 11 Novembre 1857.

### Liberazione imminente dell'Italia.

#### SONETTO.

L'italico vessillo agita il vento, E affin risplende la temuta insegna, Lungo desio d'un popolo redento; Nè più si calca con vicenda indegna.

Varrà secoli molti un sol momento: Quanto all'Italia sventurata insegna! Sembra il giorno felice a tutti lento, E colla bianca pietra ognun lo segna.

Superba va del racquistato impero La Regina del mondo, e alfin soggiorna Dolce il sorriso sul suo volto austero:

E di pregi novelli ella s'adorna Nell'orgoglio gentil d'alto pensiero, Che nell'animo suo freme e ritorna. 14 Settembre 1857.

### A Vittorio Emanuele, liberatore d'Italia.

#### SONETTO.

Dell'aquila fatal frenasti il volo, Figlio d'Italia; e la tua fama è tale, Che si stende dall'uno all'altro polo, E durerà nei secoli immortale.

Tratta hai la patria da servaggio e duolo. E non v'ha premio al beneficio uguale; Vendichi Italia e il Padre, e fosti solo, E nella gloria tu non hai rivale.

All'altezza levar del tuo concetto Chi si potrà? Maggior furor che suole Convien che adesso mi riscaldi il petto:

Ma non è dato ritrovar parole Che sien pari all'altissimo subbietto, E non può tanto la virtù che vuole! 11 Novembre 1857.

# Per le accoglienze solenni fatte dai Fiorentini al poeta, rappresentandosi una sua tragedia.

(V. le Note.)

### Sonetto.

È giunto il dì che delle Muse amico Io son tornato, e che mi adombra il volto Lieta corona dell'alloro antico, E del popolo unito i plausi ascolto;

E che veggo ogni sguardo in me rivolto; Sollevar le donzelle il vel pudico A rimirar le mie sembianze; e folto Popolo mi s'affolla in men che il dico.

Non più la fronte per dolor s'abbassa; Vo di me stesso nobilmente altero, E al male son qual uom che guarda e passa.

È ridente il mio volto, e non severo; Non mai quest'alma abbandonata e lassa; E alfin su me ripiglio il primo impero. Luglio 1858.

# Allegoria dell'Inverno: la tirannide del Settentrione, vinta dall'amore della libertà.

#### Sonetto.

O tu che ricco vai dei nostri danni, Crudele Inverno, e al poverel fai guerra, Il peggiore tu sei fra que' tiranni Che dal suo cupo sen manda la terra.

E con volto seren spesso c'inganni: L'Alpe da' tuoi furori invan ci serra; E tu regni, o feroce, e fuggon gli anni, Ed il tuo vento ogni riparo atterra.

. Sono fatali all'egro i tuoi furori; E tu sul capo all'infelice oppresso Ognor ti posi e accumuli dolori:

Non ti frena pietà d'anni o di sesso: Or brami invan di spegnere gli ardori; Borea soffia, ma resta amor lo stesso! 10 Gennaio 1859.

NICCOLINI. Poesie.



# Trionfo dell' Italia sull'Austria: Vittorio Emanuele e Napoleone III.

### SONETTO.

Ritorna alfine a gioventù novella: E col valor del corpo e della mente Alla virtude che ti fea possente Sorgi, e si possa dir: sei forte e bella!

Fida in quel re che del tuo cielo è stella, E fa di sè maravigliar la gente; Sia questo al tuo pensiero ognor presente: • In lui conforme all'alma è la favella. •

Ei s'affretta coll'armi a liberarti; E vedrai prove di valore antico, Perch'egli del pugnar sa tutte l'arti:

Ed or che un Grande è a questo Grande amico, Da tutti i lati ascolterai gridarti: Fu vinto, Italia, il tuo fatal nemico! Aprile 1859.

# Contro il tiranno Francesco Giuseppe.

(V. le note.)

### Sonetto.

Quando nascesti s'oscurava il Sole; Fu spento in terra ogni benigno lume; Corse sangue il Danubio ed ogni fiume; Ogni madre si strinse al sen la prole.

Quando nascesti i gigli e le viole Fiorian sul soglio del Tartareo Nume, Che dalle labbia si astergea le spume, E scendea coll'Erinni a far carole,

Quando morrai già veggo il Sol più bello, Madri e spose danzar con piede alterno Sovra la tomba di sì vil flagello:

E fia sospeso ancora il pianto eterno
A tutte l'alme del perduto ostello,
Chè la tua pena occupera l'Inferno!

27 Maggio 1859.

### Contro Roma temperale.

#### SONETTO.

Meretrice dei re non sol tu sei, Ma concubina d'ogni vil soldato, Che ai nostri danni qui discenda armato; Prodiga di te stessa a tutti i rei.

Gridi a tutti i tiranni: oh figli miei! Ed il sangue dei popoli versato Dalla mano che armasti, ognor t'è grato; L'oro vi lavi, e benedici a lei.

Ognun dice di te: Dio prende a scherno; Ed oro e sangue, e sangue ed oro agogna, Inebriata del furore eterno.

Precipitasti si nella tua fogna, Che nulla a far ti resta, e nell'Inferno Anche il Borgia di te senti vergogna! 6 Febbraio 1860.

# Invito all'armi per seccerrere la Sicilia e liberare tutta l'Italia.

#### SONETTO.

Non voce di Sirena, o il suon dei Cori, Ma qui s'ode squillar bellica tromba; Una voce che grida: o vinci, o muori! Ora dall'Alpi al Lilibeo rimbomba.

All'armi, Italia! Ai figli vincitori Il lauro appresta: fosti detta tomba; Nido ai forti ritorna e ai prischi onori; E alfin l'atroce tirannia soccomba.

Tu qui sepolori all'oppressor disserra: Niun de'tuei figli a trionfar sia schivo Per la difesa della patria terra;

Sì, trionfar: chè non di vita è privo Chi per la patria muore in santa guerra; Ma dello schiavo non puoi dir ch'è vivo! 1860.

# Giuseppe Garibaldi in Sicilia.

### SONETTO.

All'armi, Italia! presso l'Etna è sorto Nuovo Procida armato, e ti assecura: Tu sorgi col furor della sventura, Ch'ei t'additò fra le procelle un porto.

Fiamma sia l'ira tua che al mostro assorto Nel tuo sangue arda il trono; e la paura Dissipi tutta la vil razza impura; E dir si possa: ogni tiranno è morto.

A noi se nieghi la fortuna il crine, Qui l'Europa vedrà popolo oppresso Trovar pugnando un glorioso fine:

E alla misera Italia in tanto eccesso Sorgerà fra la polve e le ruine Bello più d'ogni alloro il suo cipresso! 1860.

# APPENDICE.

# SONETTI SENZA DATA O CON DATA INCERTA.

Ricca di fama antica e di novella, E acosso il peso delle sue ruine, Risorgerà l'Italia ognor più bella, G. B. Niccolini, Versi inediti.

. . .

### L'Italia e la sua storia.

#### SONETTO

Più misera e più stolta io mai non vidi; Chè la tua storia, Italia, a dire il vero, Una serie mi par di fratricidi; Ed ogni loco è di sue colpe altero.

Ben da questa rifugge anche il pensiero: Ahi! vede orride pugne e patti infidi; E tutto spiace all'intelletto austero, Che non sa dove un rio destin ci guidi!

Ma ci resta di stolti odj retaggio, Che si fan manifesti in ogni guisa; Glorie non già, chè chi le aborre è saggio:

Nella memoria d'un antico oltraggio;
Nè sapesti pugnar se non divisa!

Niccolini. Porsie. 57

E tu rimani misera e derisa

## Contro il vano orgoglio della passata grandezza.

#### SONRTTO.

La bassezza crudel de'tuoi pensieri Sempre ti rese a'figli tuoi nemica; Sicchè cosa non trovi in cui tu speri, E più non odi una parola amica.

Lascia la gloria de' vetusti imperi; Or la vergogna nuova è fatta antica: Pensa a quello che sei, chè quello ch'eri Più mestieri non v'ha che si ridica.

Più l'alloro non v'è sulle tue chiome; E nel passato ch'è così lontano, Cerchi le cose, e neppur trovi il nome,

Fatto ludibrio agli Stranieri e vano; Chè a lor sei nota per mutar di some, Misero esempio dell'orgoglio umano!

# Vizi e mali dell'Italia.

#### SONETTO.

Non più voglie crudeli e ognor divise, Fatto dalla superbia il volgo insano; E dell' Italia le speranze uccise, E mesta l'alma e languida la mano:

E vanità che sono ognor derise, E tanti beni desiati invano: Nè serbato mai ciò che si promise Da chi l'orgoglio suo rende villano:

Ed i vestigj del poter straniero In ogni parte impressi, e contro i vinti Fissarsi un volto immobile e severo;

E nel funesto carcere sospinti Da chi pei nostri danni è fatto altero. Che ognor n'insulta, e non può dir: gli ho vinti!

#### Le gventure infinite d'Italia.

#### SONETTO.

Misera Italia, ogni pietade è morta Nel sen de' tuoi possenti; e non v'ha loco In te nuovo dolore: e chi t'esorta, Quando ogni detto a tue sventure è poco?

Qual nave sei che mai non trova un porto, E il suo nocchier per lunghe grida è roco: Mal ti lusinga con dolcezza accorta Colui che del tuo mal si fece un gioco!

Chi può dell'infelice esser sostegno, Or che tutta l'Europa a te sovrasta, E da gran tempo sei parte di regno?

Al par di tue sventure anima vasta Aver conviene: tu sei giunta al segno, Che rimedio ai dolori alcun non basta!

### Deleri antichi e nuevi dell'Italia.

#### SONETTO.

Sempre un nuovo dolor l' Italia aspetta, E provò l'infelice ogni sventura; Tanto che invan la difendea natura; Sol da nuovo oppressore ebbe vendetta.

Ella soffre i suoi drudi, e non gli alletta; Ma fatta è tal che più di sè non cura; E da giogo nessuno omai secura, Ella piange in silenzio, e si assoggetta.

Nè la memoria dell'antico vanto La consola; chè sempre in ogni giorno Sorge per lei nuova cagion di pianto:

Duolo a duolo succede e scorno a scorno; E non ha più corona e spada e manto: Dove il passato a cui farà ritorno?

# Sconforte e disperazione.

#### SONETTO.

Tu di vittime sei la patria antica; E schiava ognor, non mai quïete avrai: Che ogni gente d'Europa è tua nemica, Misera Italia, tu provasti assai!

L'ozio superbo ora è la tua fatica; Mai non imperi, ed ubbidir non sai; Ed un vischio crudel così t'implica, Che ognor ti va moltiplicando i guai.

Nelle memorie tue non v'ha passato, Che rinnovar tu possa, e ognor superba, O misera, tu vai di ciò ch'è stato:

E dolore e sozzura in te si serba; E dir si può che il tuo servaggio è fato, E ognor starai fra le ruine e l'erba!

# Iniquità e crudeltà delle Straniere in Italia.

#### SONETTO.

Forse è il nostro servaggio un fato invitto, O Italia insanguinata e ognor divisa: Nè sembra allo Straniero esser delitto; Non v'è querela che non sia derisa!

Ei sempre i nostri ceppi ha riconfitto. Tornato al trono sulla gente uccisa: E ripone nel ferro il suo diritto; E ogni libera testa egli ha recisa.

Se Italia si difende, allor lo sdegno Cresce no'suoi nemici; e in ogni etade Ahimè! non ebbe libertà, nè regno:

E sempre il trono si rialza e cade; E non valse giammai forza d'ingegno; E qui solo diritti hanno le spade!

### Ferocia ed arti scellerate dello Stranjero.

#### Sonetto.

La sozza gente che l'Italia occúpa, E che agli alti disegni è ognor nemica, Veste lana d'agnello, e sempre è lupa; E mal nasconde la ferocia antica.

Medita orrori nella mente cupa, Barbara, cruda e dei tiranni amica; E contamina il bene e il bello strupa; Nel delitto s'avvolge e vi s'intrica.

O Italia, è grave in te sortir la vita Fra tanti mali che la sorte aduna; E voce ascolti, da cui sei tradita:

Vivi contenta della tua fortuna;
 E non sperar giammai d'essere unita:
 Troppo grande tu sei per esser una.

### Credulità nelle vane promesse dello Straniero.

#### SONETTO.

Tu speri ognor nello Straniero, e credi Che rendere ti voglia ai primi onori: Altro non fai che accumular dolori, Nè puoi trovar soccorso ove lo chiedi.

Or quello perderai che tu possiedi: Brevi di libertà sono i furori; E paghi il fio de'tuoi funesti errori, Chè ognor nell'odio e nell'amore eccedi.

Tu gli altri ammiri, e ognor disprezzi i tuoi; Nè stoltezza ti par ciò che s'imita Pur da coloro, a cui servir non vuoi.

A scioglier ceppi colla destra ardita, Come si brama dagli amici tuoi, Sola non basti; e chi non t'ha tradita? Niccolini. Possic.

58

#### Bellezza dell'Italia a lei funesta

#### SONETTO.

Velato indarno dalle meste nevi È della bella Italia il lieto aspetto; Chè sempre il Sol le vince, e son le brevi Ire di padre col figliol diletto.

Ma i suoi raggi fecondi invan tu bevi, O misero paese a ognun soggetto; Nè alle fatiche tue premio ricevi, O terra di dolore e di sospetto.

Tutto quel bello che ti diè natura Lo Stranier ti rapisce; e il ben raccolto Sembra che un gioco sia della sventura!

Qui fosse ugual del nostro cielo il volto; E l'uom vivesse lieto e senza cura, Quantunque sempre in densa notte avvolto!

### Il Tedesco e l'Italia.

#### SONETTO.

Qual far si possa la tua fama oscura, Anche il nome d'Italia a te fu tolto: Pensa il Tedesco inverecondo e stolto Rapir quei pregi che ti diè Natura.

Il vil s'inebria della tua sventura, E tien sempre lo sguardo in te rivolto; Come se il tuo dolor non fosse molto, Ei più misera farti ognor procura!

Quando i nostri dolori avranno un fine? E i Barbari crudeli alfin saranno Precipitati dalle vette alpine?

È rossor dell'Europa il nostro danno: Renda una volta la fortuna il crine A noi ludibrio di stranier tiranno!

# Contro la Francia per l'occupazione di Roma.

### SONETTO.

Oh quanta ira di tempo e di fortuna, Che son parte crudel del tuo destino, La stolta Francia sul tuo capo aduna, O Italia preda al più crudel vicino!

In lei ripor non puoi speranza alcuna; Ella sostiene un barbaro domíno: Ed a chi nacque in te, fin dalla cuna Ben si può dirgli: ognor sarai tapino.

Ma pur la luce di gentil speranza La mesta fronte rischiarar non cessa; Vi tornerà la gioia e la baldanza:

E questa luce nel tuo volto impressa Solo conforto a te nei mali avanza; Nè soccorso aver puoi che da te stessa!

## Ignavia e steltezza d' Europa.

#### SONETTO.

Misero! tu nascesti in tempi ignavi, Che d'antico valore orma non resta; Ed ognun la virtù vuol degli schiavi, E tormenta la patria e la funesta.

Ella invan dalla polve alza la testa; Son pochi i buoni e molti sono i pravi; Nè il corso di fortuna omai s'arresta, E la crudele eredità degli avi!

Vedi l'Europa tutta andar confusa, Sicchè in essa non v'ha senno e consiglio; Ed ognun si discolpa e gli altri accusa.

Non conosce la stolta il suo periglio, E la bontade di cui tanta abusa Nei pochi saggi che sperdea l'esiglio!

### Tirannide astuta dei dominatori d'Europa.

#### SONETTO.

Preda tu sei di vecchie colpe astute, Misera Europa, e ogni consiglio è vano; E non val la virtà del senno umano Contro le belve insidiose e mute:

Nè mai donde la speri avrai salute; E in ogni loco la ricerchi invano; E può solo placare il volgo insano Lo stolto suon delle parole argute.

E con menzogne vince e con dimore Questa perfida gente; e non ha cura La svergognata omai del proprio onore.

Da molti anni la frode è in lei natura, E fuggì dal suo volto ogni rossore; E il suo nome gli è quel della sventura!

# Libertà: Inghilterra e Francia.

#### SONRTTO.

Siccome rupe che al furor dei venti, Ed ai temuti flutti il fianco oppone, Giungi d'Europa alla fatal tenzone; E fai di te maravigliar le genti.

Ahi! questa Europa che divien prigione, Alza, ma indarno ognor, liberi accenti: Nè può quello ottener che si propone; Tanta stoltezza vi mutò le menti!

Sol rimane il tuo senno; ed in te dura La libertà che quasi è omai perduta, E dai vili si estima una sventura!

Francia divenne meretrice astuta, Ebra dei drudi; e sol di lor si cura; E amica al mal nel peggio ognor si muta!

# Nuove speranze nell' Inghilterra.

#### SONETTO.

Tamigi, andrai di nuova gloria adorno, Se dell'Europa il giogo alfin tu spezzi; E vendetta farai di quei disprezzi, Onde s'ebbe a ludibrio il mondo intero.

I popoli non anco or sono avvezzi Alla barbarie d'assoluto impero; E da questa rifugge ogni pensiero: A scopo iniquo vuol più iniqui i mezzi!

Ma sarà premio di una lunga guerra La libertà senza licenza alcuna; Nè si dirà che l'Alpe invan ci serra:

Non più tante armi che l'Europa aduna; E alfine regnerà sopra la terra Quella virtude ove non può fortuna.

# Incostanza e leggerezza della Francia.

## SONETTO.

Con animo leggier, voglia discorde, Ognor di tutti, e più di sè nemica, Non è dato alla Francia esser concorde In questo fango che così l'implica;

Onde sembra che solo al mal s'accorde, Tanto che ad ogni moto vi s'intrica: Ha d'Europa alla voce anime sorde, D'Europa che vorrebbe esserle amica.

Esser grida risorta, e giace in terra; E ciò che possa e ciò che voglia ignora; Sì che in essa non trovi o pace o guerra:

E ride di sè stessa, e sempre inflora Le sue catene, ed a chi può s'atterra; E d'ogni giorno salutò l'aurora! Niccolini. Poesse.

# Timeri per la Francia nella guerra centro la Russia.

## SONETTO.

Ove son, Francia, le promesse altere, E le prime ai nemici ire fatali; Bronzi tremendi, e l'agitar dell'ali Della Vittoria sulle tue bandiere?

Dove il terror delle temute schiere, Che nella pugna non avean l'uguali? Se nei barbari Sciti hai tu rivali, Le tue son fatte mobili e leggiere.

O del mondo civil prima speranza, Non sorgano su te giorni funesti, E nei Barbari sia nuova baldanza!

Quando il pregio dell'armi a te non resta, Che mai, Francia infelice, ora t'avanza? Non hai più gloria, e libertà perdesti!

## Bassezza e crudeltà dell'Austria

## SONETTO.

Austria crudele, dominar vorresti Dal mar sull'onde, ma ti fur nemiche: Non son per te le nobili fatiche; I tuoi sudditi spogli e li calpesti.

Traggono giorni addolorati e mesti Or dell'Italia le virtudi antiche; Ma vi son alme a libertade amiche; Verrà giorno anche a lei ch'ella si destil

Turpe mollezza e sanguinosa usura Si onorano colà dov'è il tuo regno; Sicchè la servitù sembra natura.

A te dolce è il punir libero ingegno, E cerchi gloria dall'altrui sventura: Proteggi i vizj a tirannia sostegno.

# Centro i despoti del Settentriene.

## SONETTO.

Barbari, a voi le nubi un denso velo Stendan sugli occhi; abbian le nevi il regno Nella natura che vi prende a sdegno; Nè fior vi sia che non distrugga il gelo.

Nell'alma degli schiavi atroce zelo, Ed un delitto ahimė! d'un altro è pegno; E pone ognuno a mal oprar l'ingegno, E tra i misfatti incanutisce il pelo.

Che questa gente si respinga al polo Fra i rimorsi nel gelo e nei delitti: Ahi s'uccidon fra lor padre e figliolo!

E la superbia dei feroci editti Mostra quello che lice a un re ch'è solo In ogni terra ove non son diritti!

# La speranza d'Italia: Vittorio Emanuele.

#### SONETTO.

Non son le sorti dell'Italia ancora Fisse così, che non vi sia speranza; E molto a lei della sua gloria avanza, Se di propizio di splende l'aurora.

Darà quel giorno che attendea finora Illustri esempj della sua possanza; E vincerà la nordica baldanza Con quella spada che dai più s'onora.

Or sta dell'Alpi armato in sul confine Un giovinetto rege, a cui fortuna Presenterà, siccome suole, il crine;

E tanta forza nella mente aduna, Che rinnovando le virtù latine, Lamagna non avrà possanza alcuna!

# Sullo stesso argomento.

#### SONETTO.

A te prigione le cittadi; e rea Tu sei, misera Italia: eppur non taci; Treman sul labbro tuo furtivi baci, E nelle tue pupille il pianto ardea.

Or ti conforti in più sublime idea: Tu cadesti nel suol, ma non vi giaci; Non di speme sei priva, e non fallaci Promesse il Grande, ch'è tuo re, ti fea.

Cessi una volta la cagion de' guai, E dal tuo grave sonno omai ti desta: Povera Italia, tu piangesti assai!

La pronta ai danni tuoi gente funesta Del Sol s'asconda in antri cupi a' rai; Nè dal putrido limo alzi la testa!

## Esertazione alla costanza

#### SONETTO.

O fondatrice di cotanti imperi, Esser lieta potresti, e non pensosa? Or la mia mente riguardar non osa Quello che la tua mente ed osi e speri!

Già tu serbavi dignità sdegnosa, E spirti fuor d'ogni misura alteri: Ed or divenne la tua faccia annosa, Nè manda il labbro tuo detti severi?

Le voglie ad alta impresa ognor sian pronte; Ed accanto al dolor stia la speranza, Nel gentile pallor della tua fronte.

Deh! ti resti, perdio, sol la costanza, Poichè di glorie ch'erano sì conte Null'altro omai che il nome al mondo avanza!

# La grandezza dell'Italia antica.

#### SONETTO.

Colla grandezza dell'antico nome, Che ancor manda nel mondo un suono altero, Puoi con libera man, nata all'impero, Sulla tua fronte ricompor le chiome.

Non hai l'orgoglio di mutar le some; Ma tu movi, o gentil, sul tuo sentiero: Puoi l'altezza adeguar del tuo pensiero Colle tue forze non oppresse e dome.

Fu sempre Italia ad alto scopo intesa; E delle gloriose alme latine La memoria rivisse in ogni impresa;

E se alle brame non rispose il fine, Si celò nel passato, e fu difesa Dalla grandezza delle sue ruine!

# Veti per la liberazione d'Italia.

#### SONETTO.

Quando verrà quel fortunato giorno Che il Tedesco crudel con fronte altera Nell'Italia non possa aver soggiorno, E in noi risorga la virtù primiera?

E faccia alle spelonche omai ritorno La vil milizia dispietata e fiera; E di più cari allori il crine adorno, Torni l'Italia alfin quello ch'ella era?

Da noi quiete e libertà si cerca; Ed un viver gentile e riposato, Pieno di quell'amor che non si merca.

Che ci sorrida alfine un ciel placato: Nè fia la patria a noi crudel noverca; E nell'Italia ognun sarà beato!

NICCOLINI. Poesie.

60

# Consigli all'Italia.

#### SONETTO.

Non procellosa libertà si chiede, Che venga dalle stragi e dai perigli: Ma di senno miglior segua i consigli, Qual uom che cauto all'avvenir provvede.

Non sia soltanto del passato erede, E l'uom novella dignità ripigli: Non gente sparsa nei dolenti esigli, Nè cupidigia mai d'oro e di prede.

Regni nell'alme una pietà gentile, Che gli uomini farà saggi e pietosi; E quiete vi sia, non ozio vile:

Nè sotto il vel della modestia ascosi Più ci aggradi biasmar spirto virile; E alfin la stanca umanità riposi!

# Speranze e presagj.

#### SONETTO.

La bella Italia nella sua grandezza Ritornerà; nè dalle vette alpine Aita le verrà da chi la sprezza, Ed è ricco d'infamia e di rapine:

Nè in questa terra, alle bell' opre avvezza. Più s'aprirà la via colle ruine Gente che nei costumi ha tanta asprezza, Belve a noi più fatali e più vicine.

Non Franco e non Tedesco; ed omai resa Dopo lungo servir libera ed una, Dal ferro, e non dall'Alpi, avrà difesa.

Ah! ben si scorge come in lei s'aduna Quello che si conviene a tanta impresa; E virtude il poter toglie a fortuna!

## Lo state futuro d'Italia.

## SONETTO.

Se tolta al giogo d'oppressor straniero Verra l'Italia, e i popoli saranno Commessi al freno di signor severo. E che la plebe chiamera tiranno;

Popolo alfin delle sue glorie altero Allor vedrassi, e i rei dispersi andranno: E non fia più l'Italia, oh tanto io spero! Dalla forza conquisa e dall'inganno.

Allor vedrassi ogni viril costume, E ad un punto virtude e gentilezza, Nè membra abbandonate a molli piume:

Nè all'antica viltà la gente avvezza Avverrà che nell'ozio i di consumi Senza speranza di veruna altezza!

# Indizi del risorgimento d'Italia.

## SONETTO.

Contro la tua viltade alfin ti sdegni, Misera Italia; e torni bella e lieta, Madre felice di sublimi ingegni, Che la vil servitù mai non accheta!

Dell'antica virtà conosco i segni, E del bene il desio che sì t'asseta: Dopo tanti anni or più non servi; e regni, E ai desiderj tuoi poni la meta.

Non più licenza, ne servaggio: omai Saggia ti fece la sventura, e quanto Da lor si soffre tu provasti assai:

Ma cessa alfine ogni cagion di pianto, Ed il bene succede a tanti guai: T'adorna il crine, e ricomponi il manto.

# Progresso morale e civile dell'Italia.

#### SONETTO.

Non più l'Italia i suoi tiranni aspetta, Dal giogo oppressa del peggior vicino: Il servaggio per lei non è destino; E traverso alle nubi il Sol s'affretta:

E la barbarie omai non più l'alletta; Ella non giace in vile ozio supino: Il suo costume ritornò latino, E stranieri ornamenti alfin rigetta.

Ah! ben l'antica libertà riprende: Non sarà che si fermi alle parole; Risponderà col ferro a chi la offende.

Ella pugna nel campo, e non si duole: Suoni la tromba che le pugne accende; Mostrerà ciò che possa e ciò che vuole!

## L'Italia ritorni libera e secura.

#### Sonetto.

Che non si sdegni alcun, ma l'alma ingombra Abbiano tutti di pieta gentile, Veggendo Italia sì tenuta a vile, Quasi fosse un destrier che sempre adombra!—

Alfin t'inalza ad un pensier virile; Ogni crudo timore omai disgombra: Non più sia la tua gloria splendid'ombra, O cosa a questa vanità simile.

Ah quella fronte che viltà ti grava Solleva; e non sarà che manifesti Nell'umil portamento anima schiava! —

Cessino omai tutti i pensier funesti: Il capo alfin da lungo sonno alzava, E mestieri non v'ha ch'alcun la desti.

# Nueva gloria dell'Italia.

#### SONETTO.

Dolce è il tuo nome, e più tenuta a vile Non sei, misera Italia; e omaggio rende Ai tuoi gran pregi ogni anima gentile; Nè più con detti alteri ognun t'offende!

E chi diede all'Italia alma servile Ha rossor di sè stesso, e si riprende; E con quel volto che vergogna accende Piega ad essa la fronte in atto umile.

Or più non apre il labbro a vile oltraggio Lo Straniero crudel, ma guarda e tace; Perchè il nostro valor l'ha fatto saggio:

Ora non più l'Italia a basso giace; Nella sua notte è di speranza un raggio, E nella mente alberga un senno audace.

# La futura grandezza d'Italia sul mare.

#### SONETTO.

Puoi tornar grande, Italia; ampio riparo Di vasti porti le tue navi avranno: E lo consente chi del mar tiranno Agli emuli costar lo fea si caro.

È generoso chi fu sempre avaro; Giova alla nostra patria anche il Britanno: Il ben deriva onde temesti il danno, E dolcezza ti vien da frutto amaro.

E tu come donzella onesta e vaga, La qual placida a un tempo e gloriosa I suoi pregi conosce e se n'appaga,

Del mar già vinto diverrai la sposa Più bella, o Italia; e ne sarai sì paga, Che l'invidia fia vinta e invan sdegnosa! Niccolini. Poesie.

# Nuove delcezze nel Risorgimente italiane.

#### SONRTTO.

Non più barbara gente i campi inonda, Come navi che apportano la guerra Del mar sonante nella via profonda; Nè strugge messi ed i tugurj atterra.

Or vedi il fiume rispettar la sponda; E poichè l'arte al suo furor la serra, Quella gentil virtù che la feconda Alfin rende fra noi lieta la terra.

Non t'ammorba il fetor de'rei soldati; L'aura che dolcemente ora si move Manda spirti gentili ed odorati:

Sembra che tutto il mondo si rinnovi; E che cangi per noi tenor di fati, E del Cielo il furor più non si provi!

# La bellezza sempre nueva d'Italia.

#### SONETTO.

Non vede il cielo una maggior bellezza Di quella che la vaga Italia adorna, Se l'autica virtude alfin ritorna, E se pur cessa del destin l'asprezza.

Come bello è il suo cielo allor che aggiorna! E quanta la beltà che non s'apprezza! Italia ognor si ricompone ed orna, Benchè caduta dalla prima altezza.

Sempre nuova bellezza in lei si trova, E quantunque sia vista in ogni parte, Nuovo ognora ti par ciò che si prova:

Tanto per lei fan la natura e l'arte, Che sempre si può dir che si rinnova, E ognor raccoglie le bellezze sparte.

## Nuova vita nell'Italia.

#### SONETTO.

Ch'io ti saluti avventurata e bella O dolce patria; e gareggiar potrai Di pregi allor con ogni tua sorella; E ti diranno: tu piangesti assai!

Qual rosa colta alla stagion novella, Onor di liete donne allor sarai: E i giardini, ove ognun sè lieto appella, Sonar s'udranno d'amorosi lai.

Tutto ti ride intorno; ed ora il petto Ripieno hai tu d'una gentil baldanza, Della baldanza che ti dà l'affetto;

Tu sei ricca di gioia e di speranza, Nè dell'altrui dolor prendi diletto: Tutto ottenesti e nulla omai t'avanza!

# Immagini di felicità nell'Italia risorta.

#### SONRTTO.

Non sia l'Europa ai nostri danni unita, E l'antico valore in noi ritorni; E di novelli pregi ognun s'adorni, Volgendo i passi nella via smarrita.

Come ridente april bella la vita, E ognor fecondi e gloriosi i giorni: Il timore fra noi più non soggiorni; Abbiam braccia robuste e mente ardita.

Sereno ognor su noi risplenda il cielo, E degli astri il Signor che il di conduce; Nè a lui faccian le nubi un pigro velo:

E sia tutto nel mondo amore e luce; E non soverchi mai caldo nè gelo Sui frutti che la terra ognor produce.

# Salle stesse argemente.

## SONETTO.

Sorgan d'Italia in ogni parte i fiori; L'aura vi spiri ch'è gentile e poca; Nè il Sol gli vinca che così li affoca, Ma spirino da lor soavi odori.

Regni in noi la virtù che c'innamori: E l'anima nel Ciel quasi collóca: Ogni voce a lodar diventi roca La bella madre dei soavi ardori.

Non regni mai nei campi nostri il gelo; E la terra non sia deserta e mesta; Nè delle nubi sue lurido il velo:

Un aër tepidissimo dal cielo E di frutti e di fiori ognor la vesta; E tardi per l'età si cangi il pelo.

#### Gioie nell'Italia libera

## SONETTO.

Non più fanno le nubi un denso velo A questa terra che rallegra il Sole; E tutti i fiori che di lui son prole, Si rivolgono aperti in loro stelo.

Sia benigno alla vita il nostro cielo, E benigno assai più ch'egli non suole: L'aër dolce di barbare parole Non risuoni pei crudi avvezzi al gelo.

Tutto ride fra noi, se s'allontana Quella settentrional gente feroce, Che non sorti dal Cielo indole umana.

Sia lungi il tuon della straniera voce; Nè più c'inganni una speranza vana: Sappiamo quanto l'aspettar ci nuoce!

# La gleria futura d'Italia.

#### SONETTO.

O pensiero di Dio terra gentile, Dal tuo giogo crudel risorgerai: Qui non havvi in alcuno alma servile, Sebben ti circondasse un mar di guai!

La più bella del mondo ancor sarai, Levata in alto da fortuna umile; E grande più che tu non fosti mai, Non avverrà che sii tenuta a vile.

Liberi spirti a nobil scopo alzarsi Tu vedrai sempre; e che i tuoi dì consumi Non tema il mondo in pensier bassi e scarsi!

Qui regnin dappertutto alti costumi; E quei pregi che son negli altri sparsi Chiuda, e di sè tutta la terra allumi!

# Beni e gioie comuni.

#### SONETTO.

Gentili affetti ed opere leggiadre Bello il mirar sarebbe in ogni loco; Uno splendido Sol, non aër fioco; Tenerezza di sposa, amor di madre:

E a difesa di tutti esser le squadre; E in ogni lato e riso e danza e gioco; Darsi parte del molto e ancor del poco, Perchè ogni uom sulla terra è figlio e padre.

Usiam quei beni che ci diè natura: L'uomo è del suo destin fabbro a sè stesso; Chiuder si può la porta alla sventura.

Un mortale non sia dall'altro oppresso;
E mostri ognun che la virtù si cura,
E prosegua il cammino ove si è messo.
Niccolini. Poesie. 62

# Risorgimente merale e civile di tutti i popeli pei dolori sofferti dall'Italia.

#### SONETTO.

Una bella pietà congiunga i petti Degl'infelici popoli divisi; E vi sia gara di gentili affetti; Nè solo al proprio bene ognuno avvisi.

Abi! non più le calunnie ed i sospetti, Ed i pianti dell'uomo ognor derisi; Nè ai poveri spregiato un pan si getti; E siano i rei puniti, e non uccisi.

Sia feconda la terra, e i dolci frutti Donati sien, ma non rapiti; e mai Fra noi si vegga immagine di lutti.

Inaridisca la eagion de'guai; Gli occhi alfin del mortal restino asciutti, Chè la misera Italia ha pianto assail

# Delcezza e amore nella pace e libertà del mondo.

#### SONETTO.

Quando più non s'udrà tromba di guerra. Nè più alcun la minaccia avrà sul volto, E sotto i piè del popolo raccolto Soavi fiori produrrà la terra?

Al soglio del tiranno ora s'atterra L'uomo ch'è sempre inverecondo e stolto, Ch'ogni nobile affetto ha da sè tolto, E di cui l'alma alla virtù si serra!

Allor di pura luce il ciel sereno Arder vedremo; e fia la terra e l'onda E l'aër tutto di dolcezza pieno;

E in tutte l'alme una virtù profonda; E in tutto il mondo troverassi almeno Una voce d'amor che ti risponda!

## Rinnovamento italiano e universale,

#### Sonetto.

La vergogna e il dolore omai depose La bella Italia, e non ha più nemici: Intreccerà ne' giorni suoi felici Verdi allori, purpuree e bianche rose.

Alla sua dignità si ricompose Nella sventura che non trova amici; E impugnando armi irate e vincitrici, Mostra la faccia che il dolor nascose.

Pur non mai si piegava ad atto vile; Libera ancor nei ceppi ella derise Nei Barbari crudeli atto servile.

Congiunte alfin le genti sue divise, Uno ritornerà, forte e gentile, Il mondo che con lei già si divise!

# EPIGRANNI.

Libera ancor nei ceppi ella deris-Nei flathari crudeli atto servile. 1.

# Pei ritratti de' Sovrani maggiori e minori della Santa Alleanza.

Pittor dei Regi che d'Europa il gregge Partian sull'Istro e il lor voler fu legge; All'ebre luci del Vitellio inglese Tendi col tuo color facili inganni: Molto da te la serva Italia apprese; Deride almen dipinti i suoi tiranni!

II.

# Per l'offerta all'Imperatore d'Austria degli Atti dell'Accademia della Crusca.

Gli Atti dell'Accademia della Crusca Metto ai piedi di Vostra Maestà! — — Questa è troppa umiltà: — per esser giusto Gli alzerò fino al tafanario augusto. —

III.

# Contro l'indole servile dei Tedeschi, difensori dei loro padroni.

I Tedeschi non son sciocchi: Fan la guardia ai lor pidocchi.

IV.

Sul luogo detto Scarica l'Asino, posto al confine del Granducato di Toscana.

Sul confin del tuo regno
L'asino suole scaricar le some,
Come ti dice il nome:
Ed io qui pur mi fermo, e in questa stanza
Depongo il peso della sudditanza.

v.

Per la consegna del Renzi al governo Pontificio, e pei timori che si aveano in Toscana della venuta de' Gesniti

(V. le Note,)

Per farti Roma amica. Ai carnefici suoi Renzi tu desti: Poi qui verrà Loiola Colle tenebre sue: nei moccoletti Noi pure avrem, da giogo vile oppressi, I soli lumi che saran permessi.

VI.

# Per la restaurazione del Granduca nel 1849.

Sul trono, onde scendea, rimiser Broncio Dai Nobili comprati i contadini; E furon per risparmio di quattrini Armi le forche onde si prende il concio. NICCOLINI Poesie.

#### VII.

# Per l'abelizione delle Statuto, e per l'impeverimento della Toscana eccupata dagli Austriaci.

# Un ministro e il principe:

— Il fiorentino popolo è canaglia,
Ed alla libertà non è maturo. —

— Maturerà: l'ho messo sulla paglia. —

## VIII.

Pei celpi di cannone ad enere del Granduca di Tescana nel suo giorno enemastice.

> Che val de'tuoi cannoni Or l'armonia funesta! — Non sai che Italia è desta?

# IX.

# Pei celpi di cannone nel giorne natalizie dell'Imperatore d'Austria.

Qui nessuno sapea quando nascesti: Or notizia si bella ai Toschi è giunta, Di cui la borsa hai munta; Poi regali ai c...... Il suon de'tuoi cannoni!

X.

# Roma dopo il 1849.

Alma città latina, Fatta tu sei latrina; E nella sua cloaca Tutta l'Europa c....

# XI:

# Centre i Francesi: un galle c ..... in un calamaio.

Male si scriverà
Finchè il gallo qui dentro c......:
Non potete dai Galli oppressi e domi,
Perder le cose e conservare i nomi.

# XII.

# I Francesi e i Tedeschi in Italia.

Italia, Italia, povera fantesca! In te sempre dimora, e ognor t'offende Pulce francese e cimice tedesca.

## PARTE SECONDA.

# POESIE VARIE.

## AD ANTONIO RANIERI

DEGNO AMICO

DI G. LEOPARDI E DI G. B. NICCOLINI
AFFETTUOSAMENTE

D.

CORRADO GARGIOLLI.

## POESIE INTIME.

## Il 31 Ottobre, giorno in cui son nato.

(V. le Note.)

Mesto è il mese in cui nacqui, e assai più mesta L'anima mia quaggiù discese; e forse - Perchè dal Ciel m'esigli? -Al suo Fattor gridò, per l'infinito, Precipitando al carcere natío. Vil prigioniera ad imparar l'oblio. Quando l'aër toscano Io da prima sentii, squallida e muta Abbandonava le materne braccia Alle piante ogni foglia; Tacea nell'usignuol, mesto cantore Delle notti felici. La soave armonia del suo dolore: Era ogni lieto augello Muto in squallidi boschi, e quei del cielo Liberi pellegrini in breve albergo, O nell'incauto volo avean la morte;

Agl'innocenti ov'è d'Adamo il figlio Lo scendere o posarsi è gran periglio. Del bronzo che v'uccide il crudo suono Ferì l'orecchio, e raddoppiommi il pianto, Primo saluto a questo cielo: un giorno lo non avea che a ricordar gli estinti Suonò la squilla! L'armonia fu questa Ch'io misero ascoltai, quando alle soglie M'affacciai della vita: ah non derida I miei detti Sofia! dai primi affetti Nasce un pensier ch'è padre D'ogni affetto mortal. - La forosetta, Appena il Sol nel Tauro si ritrova. Corre nei campi aperti, e i fior depreda. Breve onor della terra, e se n'adorna: E poi lieta li mostra Con orgoglio innocente alla sua madre: Io raccolgo infelice, e in tutte l'ore, Sul cammin della vita ogni dolore!

## L'indole mia.

Malinconia profonda.
O gioia invereconda:
lo con perpetuo salto
Balzo dall'imo all'alto:
Piombo dall'aito all'imo
M'abbasso e mi sublimo:
Guerra nel petto mio
Fra la materia e Dio.

## Il moribondo.

Nell'egro capo l'ultimo deliro.... Dal cor breve sospiro... e alfin l'eterna Notte sugli occhi ora dormir tu devi, O svegliarti per sempre... E dove, e come? Sarai tu polve e nome, O uno spirto immortal che gode il puro Raggio d'un mondo il di cui Sole è Dio? Più d'ogni Sofo intendi Il mistero dell'alma, e a te lo chiede La mia stanca ragion... Stolto, vaneggi! Se la fè non t'accheta, odi i consigli Del senno uman: con tenebre pietose Quell'avvenir nascose Il consiglio divin! questa certezza Tutto il presente annichilar potrebbe; E la follia verrebbe Che è morte del voler: quando potesse L'eterno dubbio farsi uguale al vero

Che quaggiù tutti sanno,
Avrebbe in quel pensiero
La mente dei mortali un sol tiranno.
Segui virtude, adora Iddio che insegna
La notte a venerar del santo arcano:
A chi nol può ridir solo lo svela
Colei che tutto scopre o tutto cela.

#### L'un'era.

Quando più volge a notte il di cadente, Al suon di squilla che fu già solenne, Quasi ogni labbro è muto. Ahi saggia età crudel! solo ti piace Or coi vivi il commercio; e la preghiera, Che varca l'infinito ai cari estinti, Dal volgo ancor si nega: Oh! chi tra noi ricorda e piange e prega? Dai sacerdoti avari Tu solo avrai sul frale Con breve mormorio carme venale! Andar lodato e pianto Credi, misero vate?.... Io so pur troppo Che calunnia loquace, E poi per sempre il muto oblio s'asside Sui sepolcri, e la vana Speme deride - d'ogni gloria umana.

## La Speranza.

#### SONETTO SCRITTO A VENT'ANNI.

Candida figlia dell'uman desio, Speme, del bene anticipato senso, Regina e luce dell'orrore immenso, Che tra ignoto avvenire ha posto Iddio;

Mostrami gloria che all'ingrato oblio Tolga degli anni quel ch'io scrivo e penso; Sicchè di fama desiderio accenso Vinca per carità del suol natio.

Se rendi dolce agl'infelici il pianto, E fai di cari sogni all'egro un dono Ond'egli ha l'ordin di natura infranto;

Se dell'amor sull'ali e del perdono Per te s'innalza infino al Cielo un santo, Scoti del dubbio mio nemico il trono!

NICCOLINI. Poesie.

#### La Posterità.

#### SONETTO SCRITTO A VENT'ANNI.

A te, sogno del giusto, età futura, Che per i figli suoi teme il tiranno, L'anima vola che si fa secura Dell'alta fantasia con forte inganno:

E scorge che ai tuoi piè, qual nube oscura Dal Sole oppressa, i rei vizj si stanno; Ed in te, ricca dell'antico danno, Siede la legge in cima alla natura:

Scorge virtù conversa in uso, e fatto Duolo il fallir; nè, al meglio il ben nemico, Regnar discordia fra la mente e l'atto:

E fra il trono e fra l'ara il senno antico Romper la fede dell'iniquo patto: Trema dei vili re pallido amico!

## Gloria, Patria e Amore.

#### SONETTO GIOVANILE.

Che pro tendere a morte illustri inganni Col sacro plettro vincitor d'Inferno, E di pianto lasciar memoria agli anni, Con il sangue comprando un nome eterno;

Se Amor si ride dei cantati affanni, Ha le delizie delle Muse a scherno, E sempre in gara infame uniti io scerno E sacerdoti e re, schiavi e tiranni?

Gloria m'attende, e madre a gloria è morte, E dentro il core la virtù mi suona: - Sprezza gl'insulti umani animo forte. »

Ma che poss'io se dell'ignobil canto M'inspirasti o cagione unica e bella, L'amor del giorno e la viltà del pianto?

#### Pentimento.

#### SONETTO GIOVANILE.

Peccai, Signor, peccai, misero! io tardo Ad un bene sincero il piè volgea; E corse a un crine avidamente il guardo, Che sotto un velo fiammeggiar vedea.

E nuova esca aggiungendo al foco ond'ardo, Quando il barbaro incendio in me crescea, Fra i lacci del piacer stolto e codardo, Nunqua il pensier sull'ali al Ciel s'ergea;

Or fiso i gigli a rimirar d'un volto, Ed or per man d'un lusinghier desio Fra i capei d'oro all'aura sparsi avvolto!

E come, mentre il ver, la fede oblio, Fra le delizie mie quasi sepolto, Come s'abbassa a ragionarmi un Dio?

#### Dolore senza conferto.

#### SONETTO GIOVANILE.

Prima che sciolga dal suo nido il volo, Augel la scorta della madre attende; E mentre le inesperte ali distende Per l'insolite vie del vasto polo,

O se fende le nubi, o rade il suolo, O se affretta le penne o le sospende, Sempre è accanto a colei che lo difende, Tanta paura ha di trovarsi solo.

Se avvien che dalla sua scorta il divida Subito nembo, e che lo ciel s'asconda, Chiama colei che corre alle sue strida:

Ma io, smarrito in notte più profonda, Gemo invano, e ricorro alla mia guida; E non è chi m'ascolti o mi risponda!

#### Amore infelice.

#### SONETTO SCRITTO A VENT'ANNI.

Ahimè! la cara libertà m'è tolta
Da questa donna di pietà nemica,
Che all'ardor mio non crede, o se m'ascolta,
A nuovo amore oppon la fede antica:

Nè ha pur l'ardente mia preghiera accolta Coi dolci detti di speranza amica; Ma dai lacci d'amore è così sciolta, Che in lei lode non merta esser pudica.

Pur di lei non mi lagno, e la crudele Sorte accuso, che tanto amor mi nega, E mi condanna al pianto e alle querele.

Deh! se indarno per me mercè si prega, Possa il dolore, a cui vivo fedele, Romper quel nodo che quaggiù mi lega.

## L'età prima piena di gieja e di amore.

### Sonetto.

Come suole arrossir la forosetta, Se avvien che seco il cittadin favelli, E che ne lodi i suoi biondi capelli, E quel modo leggiadro onde gli assetta:

Indi in vago sentiero ella s'affretta, E va lieta cogliendo i fior più belli; E del commesso gregge ammira i velli, E maggior premio a sue fatiche aspetta:

Così fa l'uomo nell'età novella: Tutto gli piace, ed ogni cosa ammira, E col presente l'avvenir s'abbella;

Lieto sorride, e sol d'amor sospira: Questo affetto ei non sa come s'appella, Ma come l'elitropio al Sol si gira.

#### Natura, Amere, Pace e Virtù.

#### Sonetto.

Tutta la terra è un riso, ed odorate Son l'aure, e torna ogni gentil pensiero; La giovinetta ha nella dolce etate I cari affanni dell'amor primiero:

Le cose di dolcezza inebriate Sembrano omai nell'universo intero: E le cure vi son nubi d'estate; E riede ai fidi lari ogni guerriero:

E regna da per tutto un'armonia; Mite tra i fiori il venticel s'aggira, E gli odor mesce che la terra invia:

E per gioia d'amore ognun sospira; E chi cosa pensò che fosse ria Di se stesso sorride, e non s'adira.

## Il ritorno della bella stagione.

#### SONETTO.

Sempre in nuova beltade a sè simile, Desta Natura in noi soave affetto; Sorge fra nevi acute il fior gentile, E cerca della luce il grato aspetto:

E quel rivo che il gel tenea costretto, Mormora e corre su terreno umile; E ricca pianta in un giardino eletto S'inalza, avendo ogni altro loco a vile.

Ora le pompe sue spiega Natura; E vi s'aggiunge alla natia virtute Tutto quello che può l'umana cura;

E canti nelle selve un tempo mute; Ed in mezzo alla gioia e alla verzura Pieno l'aër di vita e di salute. Niccolini, Poesie.

66

#### Primavera e Amore.

#### SONETTO.

Che rida il cielo alla stagion novella, E regni nel creato una dolcezza: Vaga ogni cosa che da te s'appella Or parmi, e cessi in ogni dì l'asprezza.

Mira: tutto quaggiù si rinnovella, E ciò che fu negletto ora s'apprezza; Nè scorgi cosa che non sembri bella; Tutto ama, e in nulla più non v'ha fierezza.

Per dolce vento tremola ogni fronda; L'aër non vedi che si muove intorno, E che bacia ogni pianta e la feconda?

Mai non apparve più sereno il giorno E ogni rivo ha di fior piena la sponda: Par che dica Natura: Anch'io m'adorno!

## Sullo stesso argomento.

#### SONETTO.

L'atre nubi alla terra or non fan velo; E agli occhi dei mortali ora si mostra In sua solenne maestade il cielo, E par che dica: questa terra è vostra!

D'ogni fanciulla il volto ora s'inostra; Fiorisce in volto ai giovinetti il pelo: Nè l'animo felice omai ti prostra Una pioggia oscurissima di gelo.

Fida alla terra una virtù feconda, E dolce un cambio v'ha d'ombra e d'umore; Odi come a un augel l'altro risponda.

Sulla terra gentil cresce ogni flore, E l'accarezza il Sol, l'edùca l'onda; E par che regni in ogni cosa Amore.

## Sullo stesso argomento.

#### SONETTO.

Della lieta beltà della natura Innamorato è chi nascea gentile; Si rallegra alle prime aure d'aprile; Lieto riguarda i fiori e la verzura:

Ed in fanciulla che sia bella e pura Ammira ed ama una beltà simile; E un sembiante leggiadro e giovenile L'animo gli conforta e rassecura.

Sparse all'aura mirò le bionde chiome; E da lui l'eco delle selve impara Ripeter dell'Amore il dolce nome.

Nell'alma sua non v'è speranza avara; E le pallide cure ha vinte e dome; E sol nelle virtù pon la sua gara.

## Le gioie campestri nel Maggio.

#### SONETTO.

Ogni dolce pensier che più ti piaccia Ora suole tornare alla tua mente; La forza dell'amore è sì possente, Ch'essa del mondo già mutò la faccia.

Vedi come il mattino è più ridente; E gran parte del ciel l'aurora abbraccia; E le foglie che prima eran sì lente Sorgono fuor delle materne braccia.

La possanza del cielo è sì benigna, Che in ogni parte essa la terra avviva; E contro lei non dura aura maligna;

E la gioia conduce ov'ella arriva; Chè la Natura mai da sè traligna, Nè di quei beni che ci diè si priva.

## Il boschetto nella villa del Poeta, detta Popolesco. fra Prato e Pistoia, presso il torrente Agna.

#### SONETTO.

Quel boschetto gentil ch'ora frondeggia Sopra la riva dell'opposto fiume, Colla natia beltà vince ogni reggia; Le chiome e l'erbe sue son ombra e piume.

Qui m'assido secondo il mio costume: Ove l'onda lo bagna, ei la fronteggia; E il Sol non vince con soverchio acume L'occhio di quei che vi s'aggiri o seggia.

Qui dagli studi miei trovo riposo; E allor non temo che i miei detti ascolti Dentro la selva un delator nascoso:

Tutti alla Musa i miei pensier rivolti Nella quiete di quel loco ombroso, E d'ogni cura omai liberi e sciolti.

## Sulla propria villa.

#### SONETTO.

Qui regni sempre un'aër dolce e puro, E dentro il sen di tacita foresta Un ozio alberghi tacito e sicuro; E non s'oda il ruggir della tempesta.

Per me la sede del piacer sia questa, Lungi della città dal volto oscuro, Che dove non fu mai cosa molesta, Del pensiero e del cor mi rassicuro.

Sia sempre in noi dei fidi boschi amore, E abbiam di tutte la maggior dolcezza Che qui si trovi un facile sopore.

Un dolce venticel che n'accarezza, Poichè l'ale bagnò di fiore in fiore, È contento verace a chi lo apprezza.

#### La donna dell'anima.

#### SONETTO

Tu veramente sei gentile e bella, Ed hai corona di pensieri onesti: Sempre la mia virtà si rinnovella, Quando in me volgi i puri occhi celesti.

Io non li vidi ancor turbati e mesti, Nè fu l'alma giammai de' sensi ancella; D'ogni nobile idea tu ti rivesti; E t'ammira ciascuno, e dice: È quella!

Placida gioia dal tuo volto spira, Gli occhi modesti ognor tu chini a terra; Pur dai nuove dolcezze a chi ti mira.

Alma nessuna alla pietà si serra: Più bello il cielo intorno a te si gira; E delle vili idee cessa la guerra.



## BISE TOTAL STORICE GENERALE

Language Company and Company of C

- (41)) | (21) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) |

A. Carrier

## BIBLIOTECA STORICA GENERALE.

ž BUISA IN TRE SEELE. Ciaccuna aorie al comportà di vanil vol. In ottavo grande. I volumi si pubblicano a dispense di 48 pag. al presto di cent. 30 di franco ogni dispensa. La prima serie comprende: L'INTEGEZIONE: LA STORIA GENERALE B'ITALIA- LA STORIA MODERNA DUISA PER RAZONI E STATI.

La seconda: LA STORIA delle SCIENZE, LETTERE, ARTI ECC. ECC.

La tersa: I CAPO-LATORI DELLA LETTERATURA STORICA, POLITICA E GEOGRAFICA DELLE ALTRE NA-CHONI.

Ha pare an'Appendice intitolata: IL SECOLO MIT, la quale, tenando dietro ad ogni passo che faccia l'umanità, per la sua via, potrà riguardarsi come continuazione e compimento della Stora del genere umano, e meritare suche il titolo di Ananil del mondo contemporando. Si pubblica anche reparatamente al presso di cent. 80 di franco ogni dispensa di pag. 48, Sono pubblica de DELLA PRIMA ERRIE.

LA SEGGRAFIA STORICA del prof. P. C. HARROCCHI, con carte geografiche conteggiate separatamente fa parte dell'introdazione. L'opera è compiuta in dispense 9G.
RERANTE SVY. Vincenzo S7081A BELLA TURGUIJA. L'Intera Opera divisa in tre parti formerà un

gr. vol. 10-5; sono usonte z cuspense. Li Fanna, l'ITALIA BH IESPI PHE ATRICHI PINO AI NOSTRI GIORNI. Si pubblica con illustrazioni con vignotte disegnate per lo più dai Maautti. Ne sono uscite 140 dispense della parte antice e 100 della moderna.

DELLA SECONDA SERIE:

CIUNCIA ESPLIANI, STORIA DEL TEATRO ITALIANO, Ne sono uncite dodici dispense, al presso di catettimi 50 di franco ciaccusa. LA PASNA, STORIA DELLE CONTEXENDI TRA LA POTESTA' CIVILE E LA POTESTA' ECCLEMANTICA. Sono

as PRICA STREEN PRICA CONTINUOUS DE IL TOTOTA CITIES à LA FOTESTA DELL'ARTERA SERVICIONE DE IL TOTOTA CATEGORIA CONTINUOUS DE IL TOTOTA CATEGORIA CONTROL CONT

stampa in-S gr. compatto, costa cent. SO di franco. — L'opera è compinta in 16 d'apanase.
NOMENT ROCOVO. STORIA SONULA, prima traducion italiana di Giaspepe Sandriai, con note e
discorsi illustrativi di CERANE CORRENTE, ecc. Sono pubblicate 10 disponso. L' intera opera è
divias in tre volumi, con Appendice, consterò di circa. Eò disponso.

#### DEL SECOLO.

Il valenza primo che compronde La FORIA BELL'AND 1856 E REMORIE GERTIFICER del prof. Recordo, Sittalia, Sellai, 2000.

Prablichiano cera mila ferra serie della quotar Dibiotere la FORIA D'ERRER 3 21,779 A.1 1850.

Prablichiano cera mila ferra serie della quotar Dibiotere la FORIA D'ERRER 3 21,779 A.1 1850.

Veries anche la FORIA 1851. 1854. Al 1850. Census spopuleta col dime nalla incessito, mila-mette dalla latera, coma gesila che avrando i tempi che correco, por fisiorra più d'aguit ancete del la latera, coma gesila che avrando i tempi che correco, por fisiorra più d'aguit avran, anche del proposition del la manta impiazia provide varres più che sono generara la revora, sun abbli carpo della colta in mila della del

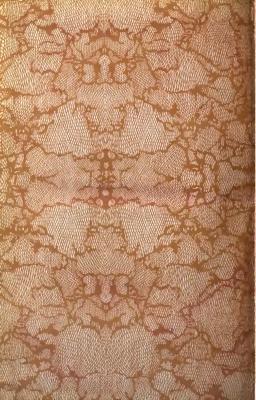

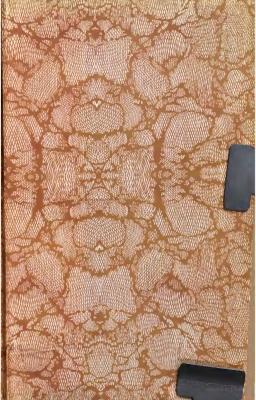

